



Commissio Consuls vanet alexandris

Sylven ling 18. 13. In Shir Clus Hus

Q. Vibliofukvinnstion funda if financit din min yitiyt somwerbfolytu hrustfrift Moc. Hal. quarto no 8. worlen niver fine minn forvånlbyapfriftligen Ututurfrifingen fufer forvång. list ynnonfare ift, undar follister Douckabbaganynny zin, ruck. If nolvinba min bai sinfage Galaynifait zu banner. fur, doep tinge your ffrist zummer ven Obestoney und fun Safnet of , vin Lickun rebur, upplifu Milkund Olf. I bust. Others. 1831. fip. filof. A. P. 30) werf Stort 129 wed amader word Stort 136 finduts, in Whefrefield might noverfreedown find, Din murthering Juse, poborlet more steel sounder for mend lafter block Just green z Sowift, unlight blirthur insprinnylis fulr filly zwiffen 98 und 101 ningufugt unverner, jatet vebur ven dur Aflufd munimpur find, in ifon winstign Hulla nicerust, wienz his Glock 99 (morehalisted black) frisher block 129 ( I'm mit histor synfainburen Human if 131) med wherefor bloth 100 (lubytus block) fricher block 135. ( I'm wit Friche synffrenburen Turning of 13%). West wellbourningson Josephing Hullgart. y Novbr. 1862 30. Heyd, Wibliothery

present of proceed in most being amount belock me i plante ceres in mater to meet to per term that me press are the new plant surveyers, play where our our with Mistell Live to 199 ( and from that) in the rest to 1 19 from and the first that when the tot in next hinter que in he end thinner if 13"

famende partem, ut de alije sibi commi. ar, et si fuerit accusator, per quem wender Labeatur, babeas tertium poenas es seventur de credentia; qui provisorer ieneanius, et debeant, sub poena librarum de centarum pro quolibet dare sacramentum illis mercatoribus, qui sibi nideburens, u que ca numerum de x. pro quelbre ninca infra dies guindecies, postquam application Venetys si scient aliquem emisse, aux emi forest signid in a Tentia, uel ad tome uel ma Megantia uel per viem mutui m dieta fartibus, et ci invenerint aliques contragiciese pradicio uel alieni pradicio rum pocadant contra cum per modum pra dichum, et cimilité committantur pradida consulibus nothis differem locorum, que teneanture, et debeant dere sacramentum illis mercatoribus, qui sibi suidebuntur, cuntibus ad distas parter ante recessum ipsorum mercatorum, ac esiam inquirere, es procedere



contra contrafacientes per modum commis sum provisoribus in Venetijs; Insuper com: mitatur capitibus galearum à mercato, et alije capitibus navigiorum nostrorum, qui ibunt pro communi, quod semper, qua. do ueniune ad faciendum bulletas mers catoribus nostris de caricando aliquidin galeis uel namigys nostrir, debeat dave sacramentum mercatoribus pradictis, antequam fiant bulleta de cavicando, quod non caricabunt aliquid contra præs dicta. et omnia producto cridentur in Venetijs et in Alexandria, et in damaso in fonticis nostris, et super galeir nostris, ut omnibus notum eit. Insuper ordine sux, quod si aliqua mercationer empra adter minum, uel incredentia. wel in collegantia, uel per mam mutui in pradictis tour, ut dictum est, conducentur Venetije cum gaz leis nostris à mercato, quod aliqua vata remanebit indithis galois, quod ille, uel

illi, quorum vates remanebunt, possint babere regressum in bonis illius, uel illoy, quorum crunt dithe mercationes conductal Venetijs in totum, uel in quantum contras facerent: ~.

S cire chiam debes, quod cum redieris Veneztijs à regimine tuo, potes, si tibi videbitur usque ad tres menses tuns proximos uenire ad consilium rogatorum, et ponere partem, et partes de previsionibus, de quibus baberes conscientiam pro bono buius regiminis, et pro bonore, et statu Veneriarum:

P vaterea observabis partem captam in rogatis in i36s. die. i2. february. V3. Quod Veneti nostri originary quantum ad navigandum sint in illa libertate, et statu, quo sunt ad presens, et sieut sunt soliti etiam ante creationem officij navigantii.

Frage.

48

forences autom facti Veneti privilegio non possine nauicare, nisi de quanto faciunt impræstita nostvo communi secundum for mam privilegiorum cub poena de quinqua. ginta pro centenavio, et omnibus alijs poe: nis, et Stricturis ordinatis, qua inuenirentus. Verum si aliquis ex dictis forensibus fachis Veneti, per partem partium, et ordinum datorum Sactenus per dominici Saberent aliquam prerogativam, ut dominatio non déficiat in promissis servetureis id, quod invenire sur esse promissum, et ut turbetur, quod Veneti non transiant Sa: were forinsecorum, faciant provisores com: munis publice proclamari, quod de coetero nullus noster Venesus, uel qui tractesur pro Veneto, audeat, uel prasumat aliquo modo, uel ingenio, iure, colore, aut forma, per pactum scriptum manus, oblationem, cautellas, credentias, cambia, recommendistas, colligantias, plezarias, uel aliter

minibus, officije, et beneficije, et consilije communis Venetiarum inter, et extra et si fuerit popularis sit privatur de vez niendo in insula sanchi Marco, co mucali, et insuper canat ille, cuius sauere taxatu fuerit in Venetijs, et extra, de censenavio pro centenario ualoris cius, quod taxatum fuerit, et ci Venetus, uel qui pro Veneto faxarefur faxons, welcontrajaciens præ! dichis accusabir forensem, cuius Sauere faxatum fuerit, accurabit Venetum, uel qui pro Veneto fractavetur contrafacien: tom, wel faxantem, ut dittum est, sit ab: solutus primo accusans ab omni poena, qu incurvisset, et de credentia, et Sabeat par tom poenavum, nel accusa, de quibus poenis, uel alia earum non possit contrafacienti: bus fieri ulla gratia, provisio, donum, remissio, recompensatio, termini elongatio, nec aliqua declaratio, nec prasentis partie revocatio, suo poena ducatorum mille

pro quelibei ponente, uel consentiente partem in confravium, el reuocatio consilia: viorum baseatur pro gratia in Sac parte, et pradicto omnia committantur provisoribus communis Venetiarum, qui inqui: vant de contrafacientibus, et poenas exigat, Savendo medie tatem poenavum prædistar, et alia medietas sit communis, et si de predictis fuerit accusator, per quem ueritas Sabeatur, dividatur per tertium, et sit de credentia, et extra Venetias committatur nostres rectoribus de insus, et ex tra culpsum cum libertate, et authoritate provisorum nostrorum, et si dichis vectoribus extra Venetias aliquis accusatus erie occasione pradicta, et uidebitur eis non sabere tantum ad plenum, quod welint procedere, sunc Feneantur ipsi rectores in fra unum mencem, wel per prima navigia sur venientia, postquam uiderint se non esse claros, mittere Venetijs nostvis promi-

soribus causam depositam, et quiequid Sa= buerint in ipso facto particulariter, et di shincle sub sigillo, qui provisores examina: sis omnibus scripturis babitis, à nortris rectoribus, et alijs, qui wellent Gabere ad suam informationem, si uidebitur eis, uel maiori parti Sabere tantum ad plenti, quod possint procedere, procedant, et condem, nent inxta formam istius partie: Si Vero dichi officiales essent divini, et non clari sabendo suspicionem, indictionem, et præsumptionem tuam contra illos, qui mitterentur à rectoribus, quam alios, qui scivent Sie in Venetijs contrafeciese, Tunc Teneantur dichi provisores, uel maior pars corum uenive ad consilium rogatorum à 70. Supra, cum omni eo, quod babebitur contra illos, et allegato casu, et lechir sorip: turis quiequis per dictum consilium factu fuerit, sit firmum, et promisores teneantur id executioni mandave, uero si proposito

casu, et dichis scripturis provisores communis, uel maiorem partem corum aliquis de consilio diceret aliquid, eta qued provisoris bus nostris communis videatur de res: pondendo, possint provisores, wel quilibes coxum dicere, et respondere, ut eis videbitier, pro substentando iura communis, et in fine ponatur pars per provisores communis, Et quicquid capeum suerit in rogatis, et ad: ditione, sit firmum, et mandetur executio: m per provisores, ut dichum est; Et ut ne= mo sub spetie ignorantial possit se tueri, tenean sur provisores communis, et nestri rectores Venetias facere ter pradicta cris dare in anno, sulicet singulis quatuox: mensibus, sub poena librarum mille pro quolibet contrafaciente, et qualibet uice, qua poena exigatur per aduscatores com= munis, es per nostros officiales vationum; itaquod observetur intentio Ferra, et tene: answ notary provisorum nostroz comunis,

ut nulla executio esse possit, reducere ad memoriam dominorum suorum ad Fempora pradicto ordinata, qued fiant dictam partem cridore, sub poena perpetus prinationis beneficij sui pradicti, de quibus poenis, nel aliqua earum non possit alicui de pradictis fieri gratia, do: num, remissio, recompensatio, nes aliqua declaratio, sub poena ducatorum miller pro quolibet ponente, nel concentionte partem in contravium.

V adit pars, quod de catero consul Alexan;
drie eligi debeat in maiori consilio per
quatuor manus electionum secundum usu,
cum ista conditione, quod non possit faccere, nec fieri facere de mercationibus
ullo modo, sicut non potest consul da:
maschi, et Sabeat de salario à nostro
communi sicut Sabuit & Petrus Quirino,
Verum ordinetur, quod bisantia ducentas

auri, que Sabet consul Alexandria, à soldano, de quibus tertium ponebat in commune, qua omnia ducenta bisantia sint de catero consulis Alexandria, et ut supra persona cufficiens Sabeat cauca eundi ad dictum consulatum, et qua at: tendat ad bonum, et commodum mercato: rum, fatuatur, quod de catero consuler Alexandria fiendi Sabeant dezimicsa a mercatoribus, pro ut inferius contine= tur, et ut pradicti consuler non amittat quam Zunichiam a soldano, licat die: to conculi posse sibi facere sovibi de mercationibus mercatorum in doanam' Alexandria, et non amittat suam Zunichiam. Item Sabeant suum ponere de mensious suis uini secundum, gued Sabuerunt Temporibus vetroactist Pro qualit, Fabula savacear, sine balla Be ij. Pro quality tabula zambello toz grefa Be in Pro quality tabula zambellotos parua & y

| Pro qualibet balla pannoz cubrilium                                                                                                                                                                                                        | 展 ij         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pro qualibet balla parmor grossorum                                                                                                                                                                                                        | paragraph of |
| Pro qualiber tabulla samitorum                                                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Golden on    |
| Pro qualità balla telaz, denous esfarde<br>Pro quolità collo fellaz, devens, est tell<br>de non, es sazolorum                                                                                                                              | lax.         |
| La non at Lact along                                                                                                                                                                                                                       | Risi         |
| de non, et faszolorum                                                                                                                                                                                                                      | 2 7          |
| Pro quoliba collo Zafavani, et ambra                                                                                                                                                                                                       | The state of |
| Pro quoliby collo uariorum                                                                                                                                                                                                                 | Bej          |
| Pro quolity collo pilizzaria                                                                                                                                                                                                               | By Wit       |
| Pro quolifi centenavio plumbi, et la                                                                                                                                                                                                       | ruæ.         |
| uetoris                                                                                                                                                                                                                                    | Bring        |
|                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Pro quoliba centenario rami, et sta                                                                                                                                                                                                        | gni.         |
| Pro quoliba centenario vami, et sta                                                                                                                                                                                                        | qui.         |
| Pro quolitz centenario rami, et sta<br>adpondus Alexandria!                                                                                                                                                                                | Re 7         |
| Pro quolitz centenario rami, et sta<br>adpondus Alexandria!                                                                                                                                                                                | Re 7         |
| Pro quolibe centenario rami, et sta<br>ad pondus Alexandria.<br>Pro quolibet fardello seta, uel pa<br>norum seta.                                                                                                                          | Be s         |
| Pro quolibe centenario rami, et sta<br>ad pondus Alexandria.<br>Pro quolibet fardello seta, uel pa<br>norum seta.<br>Pro qualibet butta de aleo.                                                                                           | R S 2        |
| Pro quolibe centenario rami, et sta<br>ad pondus Alexandria.<br>Pro quolibet fardello seta, uel pa<br>norum seta.<br>Pro qualibet butta de aleo.                                                                                           | R B B R      |
| Pro quolibe centenario rami, et sta<br>ad pondus Alexandria.<br>Pro quolibet fardello seta, itel pa<br>norum seta.<br>Pro qualibet butta de oleo.<br>Pro quolibet caratello melis.                                                         | R B B R      |
| Pro qualibet butta Vini.                                                                                                                                                                                                                   | 原展 5 2 i j   |
| Rrs quolitz centenario rami, et sta<br>ad pondus Alexandria.<br>Pro quolitet fardello sette, wel pa<br>norum seta.<br>Pro qualitet butta de oleo.<br>Pro qualitet butta Vini.<br>Pro qualitet butta Vini.<br>Pro qualite centenario casei. | TR 展展展展      |
| Pro qualibet butta Vini.                                                                                                                                                                                                                   | 原展 5 2 i j   |

O bservabis partem captam in rogatis in, 1203. die xx July V3. Quod consuler Alexandria qui erunt de cetero, non debeant Sabere aliquid a nostro communi, sed sicut Sabent ad prasens in anno de salavio ducator:350. ita Sabere debeant in anno, et ratione ami bisantia discenta soluantur de omnibus in: troitibus, quos babet nortrum commune deinde, videlicet de affiche taberna, et pos sessionibus, et alijs, et posta suppleatur de cotimo, quod fie Tempore galeavum, quod quidem cotimum fieri debeat de omnibus mercantijs tam Venetorum, quam forinse: corum, quæ reperirentur esse tunc tempo: vis deinde in manibus nostrorum quoquo: modo, et ultra soc debeant habere conso-

lagium omnium mercantiarum dictivi; agy indifferenter, et ahar utilitater solitas, qua omnes utilitates jacient bene, et bonam summam, quod quilibet consul bene poterit contentari, Verum de! clarefur, quod omnes mercationes infrascriptæ, qua non soluebant consolagiu, uel aliquid minimum, soluant de catero pro ut inferius continetur; etsi aliqua: infrascriptarum merrantiarum solueret ad pracens aliquid pro consulagio, cit absoluta, ab illa prima absolutione, et soluat pro ut inferius est taxatum. Pro quolibet colle sauonis & ± Pro quoliber collo resegalis R ± Pro quolibet collo de gallo de rosa Be ± Pro quoliber collo de susimanis. Es ± Pro quolibet collo de Zibebo. 及主 Pro quolibet collo soldani et Viguanis & ± Pro quolibet centenario cera. Beij Pro quolibet milliario de uaris

Pro queliber peris duobus de ambra Exi
Pro quibusliber saccis x de nucibo,
carlaneis, et nucellis. Be i
Pro qualiber balla de charéa. Be \(\frac{1}{2}\)
Pro qualiber balla de charéa. Be \(\frac{1}{2}\)
Pro qualiber sere de cauallis, es porco Ex \(\frac{1}{2}\)
Pro qualiber tabulla z ambellori. Be in
Pro qualiber tabulla z ambellori. Be \(\frac{1}{2}\)
Pro sacco uno pilli lana. Be \(\frac{1}{2}\)
Pro qualiber collo cenaprij. Be in
Pro qualiber collo cenaprij. Be in

Captum est in rogatio in 1406 die 29 mensis maij, quod consilium oxij debeat duna e eligere duos camerarios, qui car merary debeant Sasere unam clauim pro quolibet v3. capsæ, in qua reponanteur den avij, et unum quarterium similitar pro quolibet, in quibus scribant omne cotimum, et omnes expensæ, quæ fient simul cum consule nostro, et rationes cotimu prædicti debite uideri passint, præter

reas non possit, nec debeat inde consul, et similiter camerarij, qui evunt preponere aliqued cotimum illis mercationibus, de quibus positum fuerit bis cotimum sub poema bisantium decem, non possit etiam fieri cotimum aliqued ullo modo, nisi per consitum xij.

O beervabis partem capiam in dillo consilio eodem die V3. quod sicut consules nostri Alexandvia babeant à nostro communi bisantios ducentos de affilu taberna, et de condemnationibus, quas faciebant, et si dicta taberna, et condemnationes no fuiscent sufficientes ad solutionem dictor, bisantium ducentorum, consul ponebat cotimum inter mercatores, quod est male factum, et propterea ordinescur, quod affilus dicta taberna, et condemnationes, quas faciebant, debeant wenire in nostrum commune, quibus omnibus consulibus debeat

Captum est in rogatis in i 407. die x xiiij may v3. cum alias izgi. die nono Junij capta fuerit pars v3. cum per ordinem captum in maiori consilio probibitum sit bayulo cypri, et alijs mercatoribus, quibu spectat, quod de catero non possit per se: nec cum suo consilio elongare serminum mudarum, et si elongabunt nibil ualeat, immo illa qui sub dicta confidentia uen ent, cadant ad poenam ordinatam contra ordines, et bayulus, sine rector, ducatis mille, et quilibet de dicto consilio de dus catis quingentie, quam poenam exigant promiores cassauere. sine officium leuantia quibus primo facta fuerit accusa, de qua. babeant partem, ut de alije officior, suor e

sub ligaminibus, et Stricturis, qua continentur in partibus captis supra boc co= tra ordines gotonorum, et distur ordo sit bonus, et non bene seruetur, Ideo Vadit pars, confirmando dictum ordi: nem, pro ut iacet, quod committatur omnibus officialibus nostris contraban: norum, quod cum omnes naues applicu: erint Venetias, debeant de catero, ne dum per mam accusa, sed ut inquisitionibus, et aliter pro ut poterunt diligen= ter inquirere, et examinave de contrafacientibus pro ut iacet. Verum ne sub prætextu ignorantiæ nemo possit se ex= cusave, mandetur omnibur noshis co= sulibus, et un ceconsulibus in Syria, Cypro, et Alexandria, et successonbus suis, quod omni tempore muda conuocare debeant mercatores nostros, et deinde bis legi facere' ordinem, es partem suprascriptam, ut omnibus nota sit, intelligendo,

et declarando, quod pradicto intelligancu Sabere Coum in mudis syria, et Alexan. dria, sicut in muda cypri. in dicto ords ne provisum est consilium, et case, pro ut continetur in ditta parte, quæ quide pars esset multum utilis, si seruetur in totum, sed cum aliqui nostri mercatos ves cum galea quirina del Zaffo cum pe regrinis cum iste ultimo wagio elapso conduction Venety's Zucherum, golo: nos el a nas mercationes ultramuson et contra jurma partis pradicta excusi ter se, quod dicta pare non erat anno: tata in commissione bank Cypri, propter quod ignorabunt de ordine suprascript ordinefur, quad confirmando dictam pa sem in toto pro ut racet, ex nunc captum et deliberatum sit, quod de catoro, siue dicta pars, et ordo fuerit positus in com milione dictorum baiulorum Cypri, consulum, et vice consulis Alexandria

Syria, et aliorum rectorum nostrorum, sine non, misilominus dichi baini, con= sules, et vectores, quam cham mercatores contrafacientes ordini suprascripto ca: dant ad poenas suprasoriptas, etuliva Soc officiales contrabannorum, quibus in venetijs facta fuerit accusa, con qui primo inquisiverit de contra facientious, teneantur procedere contra contrafacien: tes, sub poena ducatorum mille aurioro qualibes officiale negligente as procedendi contra illor, qui contrafeciment, et qualibet wice, qua poena committatur exigenda. aduocatoribus communis, et si fuerit accurator, per quem uevirar Sabeatur, Sabeat tertium dithe poena, aduscatores fertium, et commune religium, de quo boena non possit alieur officiali contrafacienti fieri aliqua gratia, donum, remissio, vecompensatio, suspensio, declare: tio aliquo, ner reuo catio pracentis partis

nisi per sex consiliares, tria capita de quadraginta, xxx. de quadraginta, et tres partes maioris consilij:

I neuper Statuatur, et ordinetur, quad nulius Venetus, uel subdesus nester, rus que pro Veneto tractaretur, debeat, nec possit emere, wel emi facere speties alie, cuius soreis in loco caieri ad denonios coratos, nec ad Ferminum, et consul Alexandria pradictus invenives aliquem Venetum, uel subditum Venetiarum, vel qui pro Veneto traffaretur, emisse, seu emi feciece famquain ad denavios con: tatos, species alicums sortis in Cipro, ta si per accusatorem, quam per aliam miam peruenerit ad notition dichi consulis, teneasur, et debeat dittus concul Alexandrive dictum ealem, nel tales, qui emissent seu emi fecisent species in cairo, per mados suprascriptos contrafecisse ordini supra:

scripto contento in parte capta in 1376. in quo continetur neminem posse emere ad terminum, et Sabeat libertatem dictus consul, si midebitur sibi pro Sabendo ue= ritatem inquirendi super factis prædictis, et ponendi personas ad sacramentum, et imponendi poenam, et poenas, et accipi: endi quaternos, et alias seripturas, et faceve in isto casu, quod dicto consuli undebitur pro invieniendo ueritatem pradictorium cum illa libertate, auctori: tate, modis, et conditionibus, qua supe: rius continentur, et ad similem etiam poenam casant, et subiaceant omnes nostri Veneti, et subditi, qui pro venetir trastarentur, qui emerent atiquar speties in Alexandria ab aliquo franco ad denavios, qui dictas speties emisset, seu emi fecisset in cairo, et codem modo, cadant, et subiaceant ad dictam poena omnes nostri Veneti, et subditi, uel qui

pro Venetis tractarentur, qui acciperent mutuo, uel aliguo alio modo aliquam: quantitatem denaviorum, nec speties ab aliguo saraceno, sine christiano in cin: gulo, sine ab alio subdito soldano, et si quis saracenus, sine coristianus à cingulo, sine aliquis alius subditus folda= no ad contemplacentiam alicuius nostri Veneti, uel fidelie, uel qui pro Veneto trac: taretur sub alique colore, contrafaceret in aliquibus contentis in pracenti parte. teneantur nostri consules providere sub illes poems, qua ipsis videbuntur, quod dieti nostri mercatores Veneti fideles subditi cum disto tali savaceno, ues cons= tiano à cingulo, uel aliquo also subdito soldano, non debeat se impedir in emedo, ues in uendendo, nec in aliqua alia re modo aliquo, uel forma usque ad duos annos. Incuper committatur sic in Venetijs Provisoribus communis, et alijs officialibus

contrabannorum, quod observent partim in 1367. et guod in totum, et per totum sins ad condemnationem consulum, wel vice= consulum. V3. quod non cadant in aliqua poenam de condemnationibus, quar face? vent uigore partis prædictæ de 1376. et vigore præsentis partis in casu, quo eox cententia et terminationes inciderentur, et ut consules, et Viceconsules locorum su: prasuriptorum sint prasumpti ad condem. nandum contrafacientes equaliter, tenean. tur, et astrineti sint condemnare quos cunque invenient emisse ad Ferminum, et contrafeciere pracenti parti de 1376, et similiter emisse, seu emi fecies species in caroro, acut superius confinetur, es contros fecisse prasenti parti, sub poena dillis conque libus ducatorum quingentorum in suisproprije bonis, et sub poena prinationis per tres annos omnibus officijs, et beneficijs Communis Venetiavum infus, et extra,

quam poenam pecuniariam nostri aduoca: tores communis debeant à distis consulibus, et Viceconsulibus contrafacientibus exigere Sabentes partem, ut de alijs poenis un officij, et debeat præsens pars Sabere locum in Ale= xandria, cairo, egipto, damano, et baruto, et debeant conseruari, postquam consules nostri Alexandria, et damaschi illam ve: ceperint, et publicari fecerint, qui consules sub poena suprascripta, teneantur supra: scripta facere publicari intra tres dies post. quam illam veceperint, et illam per talem modum ita palam manifestare debeant, et notitiam dave mercatoribus pradictis, quod nullam excusationem Sabere possint in dicendo notitiam de parte capta in 1376 pro ut in wis commissionibus continetur non babuisse: ~.

Captum est in rogatis in i 220. die iij. menuis Iunij. quod ultra alias poenas, stricturas, et

ligamina positas, nes ponendas, qua rema: neant, et remanere debeant in sua firmi tate de catero ordine eur, et firmiter statuatur, quod quicunque ex capitaneis nostris galearum Alexandria, er baruti steterit ultra terminos limitatos per or: dines nostros in Venetijs factor, debeant cactere ad poenam ducatorum guingentor in suis propries bonir, et ultra soc banniatur per annos quinque omnibus con= suys, officies, et beneficies communicale= netianum infue, et extra, et omnibus capitaneary's galearum, et quorumoung navigiorum fam communis, quam specialium personarum, et similiter quilibet patronus contra faciens cadere deseat ad poenam ducatorum quingentorum in suis propries bonis, et ultra sor bon= niatur per guinque annos officijs omnibus, consilijs, et beneficijs communis Venetia. vum intus, et extra, et omnibus capita:

neavijs, et patronis galearum, et quorum. cunque navigiorum, tam communis, qua specialium personarum, declarando, quod dichi patroni non intelligantur contra: fecisce, si ante suum recessum deinde pro= testati fuerunt capitanei, quod non de: bent store ultra terminos limitatos in ipsir partibus, et non possint ditti capi tanei, seu patroni recipere nersabere aliquam promissionem uel obligationem nel pignue, nel pacisci, nel facere alique alium actum cum consilio de xij aliter provideri, nel fieri contra pradicta, nec capitaneis cum patronis, nec patroni cum capitaneis, sub poena cuilibet ex capita= neis contrafacientibus aliorum ducato: rum quingentorum in suir propry bonis; et similiter cuilibet expatronis contrafa: cientibus, sub poena aliorum ducatorum quingentorum in suis propris Conis, de quibus omnibus poenis, uel aliqua carum,

non possit fieri aligua gratia, donum, recompensatio, termini elongatio, suspen: sio, uel declaratio ullo modo, seu forma, nisi per sex consiliavios, tria capita de guadraginta, quadraginta de guadraginta, et quatuor partes maioris consilij, sub joena ducatorum quingentorum pro quolibes ponente, uel consentiente partem in contrarium, et sub alije poenie, et strictus vis contentis in parte noua contrabannorum et committantur sac inquirenda advocato: vibus commune, babentibus partem, ut de ally's sur officy. et si ipsi Aduo catores infra unum mensem post apulsum cuiurlibee armaty, non fecerint inquisitionem super pradictis, possint auditores noui, uel quilibet corum inquirere super præmissir, et exequi cum illamet libertate, quam Sabent aduocatores pradicti, et adiungatur sac pars in commissione consulum nostrorum Alexandria. et damasco, ut ipsi, et succès,

corer sui de anno in annum faciunt prædic. tam nostram intentionem mercatoribus deinceps manifestave, ut Sabeant causam faciendi uenire mercationes suas ad tale tempus, et possit caricari super ad Ferminos limitatos, seu limitandos per ordines nostros factos in Venetijs, et debeant dichi consules, et successores sui de anno in annu notificave nostro dominio diem accessors dictarum galearum in diches partibus, et non contrafiat intentioni nortra pradiction, Verum ordinetur quod casu quo in die termini vecessus dictarum galearum ueniret aliqua fortuna; eta quot non possent ve cedere ad dictum terminum, non possit ullo modo aliquid caricari post dictum terminum, et si caricaretur, Sabeatur pro contrabanno, et committantur sac ad: uocatoribus communis, et auditoribus nouis Sabentibus partem, ut de alijs poenis suorum officiorum.

(tem observabis partem captam in maio: ri consilio, die xy. Marty 14 ig. Cum per ordines, et partes captas in nostris consilijs diversis temporibus prosibitum, et wetitum at nostris fidelibus, et combus portare de rebus probibites per eccle? siam ad infidelium parter, sub poena perdends totum illud, et tantundem de suo proprio, et standi sex menses in carceribus ultra omnes alias poenas, ad quas cadant. etz, sicut in dictis partibus, et ordinibus plenius continetur; cumy nostri ciues; subditi, et fideles non timentes Deum, et Bonovem dominationis nostra fecerint sibilicitum cuper omner aliar vationer mundi portare de rebus probibites ad partes soldani. V3. azzalinis, ensibus, forris lanceir, lignaminibur, et alije sibi wetitir per dictor nostror ordiner, et quia per of ficiales nostros, quibur taha commisso sunt, non seruantur, neque adimplentur

contenta in dichie partibus contra portantes de dichie rebus probibitis per ecclesiam

ef 17.

Vadit pars, quod de catero si aliquis fuerit accuratur ad aliquod officium nostrory contrabannorum, et in effectu vepertur contrafecisse dietie ordinibus, et partibus nostris, quod tales officiales nostri non possint talibus contrafaciontibus facere gratiam aliquam declaratam, tam pecumariam, quam carceris, nec accipere aliquid ovo parte, sub poena ipur officiali= bus prinationis autorum annorum om= nibus, et cinqulis beneficijs, et officijs com: munis Venetiarum, et de libris mille, cuilibet eorum contrafacienti in contravi: um, cuius condemnationis pecuniaria tertium sit accusatoris, tertium officialiu, qui condemnabunt, et aliud tertium nos stri communis, et si por aliqued officium nostrum fuerit contrafactum, et non obser,

watum contra contrafacientes, ut superius contineeur in omnibus, et per omnia, et si de soc fuerit accusator Sabeat medietatem condemnationis pecumiaria facta per ta: les officiales nostros eos contingentes, et teneatur de credentia, et alia medietas esse debeat nostrorum advocatorum com: munis, quibus esiam omnia, et ungula sac committantur adimplendas, et execution mandanda, tam contra apportantes de probibitis, quam contra officiales prasume: ses contrafacere pradictis, uel alicui pra= dictorum; et quia in uno dictorum ordini nostvorum intercatera continetur capitus lum infrascriptum. Quod sicus ille, qui fert, probibita, perdit ualorem ipsarum, ita patronus, uel patroni, cuius, uel quorum e: runt, wel erit lignum, wel navigium perdat; seu perdant navigium, uel ualorem ipsius; civca Sanc partem déclaretur, et ita dein: ceps ordinesur, quod patronus, uel patroni,

quorum erit lignum, eine nanigium, perde: ve debeat illam partem navigy, eine ligni, qua reperiretur fore sua, portando, uel sciendo, quod portatum, uel caricatum fuerit super eorum nauigijs de dichir vebus probi: bitis, ultra omnes alias porhas superius con: tentas, quibus debeant subiacere; et ad similem conditionem, et condemnationem sint, et esse debeant, et subiacere omnes partici: per navigiorum, si contrafeccrint, aut sci= uerint, qued fuerit contrafactum, sicut de patronis confinetur. que omma extra Venetias similiter committantur omnibus nostris rectoribus, consulibus, capitances, bainlis, er alis quibuslibet officialibus nos Stris, quibus primo facta fuerit denuntia eodem modo, conditione, et forma soc addito V3. quod cum invenerint abquem contrafecisse pradictie, uel alicui praticto vum subito formato processu cum toto eo. quod Sabuerint, teneantur notificare, et

mittere advocatoribus communis, et officio suo, qui aduocatores non possint ponere in consilier nostris minorem pare tem condemnationis superius contenta, et limitata contra pradictor tales contrafacientes, sub dicto poena, babendo tasem vectorem nostrum quartum condem= nationis, quartum sit accusatoris, sifuerit, quartum sit nostri communis, et aliud quartum nostroz aduocatorum commons, et si non fuerit accusator, dividatur per tertium, de quibur omni= bus omnibus superius contentis, non posset alicui pradictorum fieri gratia ali: qua, donum vemissio, vecompensatio, suspensio. declaratio, nec præcentis par= tis renocatio, sub poena ducator miller pro quolibet ponente, nel concentiente partem in contravium: ~.

I tem observabis partem captam in regatis,

et additione 1406. die 17. february v3. Quod de catero consuler nostri Alexan= drie in causis. litibur, et differentijs suis propries, non possint, nec deseant ipsimet eligere consulem, sed in dictis casibur debeat, qualibet nice querit ne: cesse, dictur talir consul, wel viceconful eligi per serutinium de. 12. etille, qui Jabebie pluver ballotas bullatas alije tvan: soundo medictatem, sit pro tune consul, uel vice cansul solum modo in illa causa, lite. uel differentia consulis, qua tune occurreret, et sic observetur omnivice. qua erit necesse, et si consul observaret primam consuetudinem, et contra faceret pradictie, et ille tale consul, uel nice consul electus per eum proferet sententiam, wel determinavet aliquid in fauo: vem ipsius consulis, non sit alicuius ualoris: ~.

beernabis partem in rogatis in it of die' in Junije 13. Quod omnes nostri vectores, officiales, et provisionati partium levantis in quarnerio ultra intelligendo ubicunque expenduntur tornecij, qui recipiebant falatia ena, et regalias ad solutionem ducator um, à modo in antea debent recipere solutionem ad rationem noningentorum soldor rum pro ducato, et non ab inde supra ul lo modo, et si nalebit ab inde infra, accepte at tontum quantum nalebit ducf cum eminibus dichis locis introitus nostri communities dichis locis introitus nostri communities exigatur ad rationem torneciorum:

Captum est in rogatis, et additione in 1408.

die x xiij decembris V3. Quia emuntur

multæ mercantiæ in locis, in quibus capitant nostræ galeæ in diversis temporibus,

quæ soluunt usque ad applicationem galear,

et utile sit providere pro conservatione in
rium mercatorum, qui non possunt superesse'

factus suis, Vadit pars, quod a die, quo con= sul, sine vice consul, bainsus, vice bain= lur locorum, ad que uadunt galea à mercato, receperit soc nostrum mandatum, quod quilibet, qui emet di ctam mercantia pro Venesijs, teneatur infra octo dies post emptionem faltam dedisse inscriptis capessano, sine notario consulis, vice con: sulis, bainli, nel nicebainli nostri illam, uel illas mercantias, quas emerit, et pretum eavum, et quantitatem, et costum, et de ratione cuius erunt, qua omnia dietus capellanus, sine notavius Sabeat tenere in credentia, et uribere super uno libro, quem consul noster, sine vice: consul, banulus, sine Vicebanulus deseant mittere sub una bulla per capitancii galearum ad manus provisorum nostroz communis, ut quilibet possit Sabere, et uidere rationes suas, pro labore cums scripeura, ditrus capellanus, sine no:

tarius, qui ibi fuerit, babere debeat unu großum ad ducatum, uel tantam moneta, qual valeat dichum grossum, et boc intele ligatur solum modo ab una muda galeary, usque adalias, et si que contrafecerit cadat de duobur soldie pro libra ualo: vis eurs, in quo fuerit contrafactum, de qua poena tertium sit accusatoris, sifu: erit, per guem suatur ueritas, et nonpos: set fieri gratia alicui contrafacienti. sub eadem poena, et sie procedatur ac poena in poenam usque in infinitum. Et quia posset occurrere, qued de contrafacientibus non fieret aliqua inguisitio, uel accusa in partibus illis, committantur etiam pradicta omnibus officialibus contrabannorum Venetiarum cum libertate, modo, poena, et ordine supra= scriptus.~.

O bserceabir etiam partem infrasoriptam, caps

tam in rogatis, i408, die xx decembrison. Cum captum fuerit in isto consilio, quod quilibet, qui emeret aliquam mercantiam pro Venetys in locis, ad qua uabunt galea à mercato, tenevet infra octo dies postemps tionem factam dedisse in scriptis capel. lano, sine notavio consulis, barulis etg sicut dicitur in parte capta super Goc. et sicut est manifestum dicta pars non observatur ob multos insonestos modos, qui commissuntur super soc, et cum mas ximo damno, et interesse mercatorum nostrorum, superest necessarium provides re, Vadit pars, quod ultra alias perso: nas suprascriptas, ad quas cadunt con: trafacientes, ut distum est, sit captum, quod applicans Venetijs mercationibus emptis extra Venetias in locis prafatis, pro quibus non fuisset observatum, etal. impletum in dando in notam, ut est dice tum, remaneat in libertate mercatorum

nostrorum, pro quibus emptæ juiscent, infra octo dies post earum applicationem
Venetijs illas acceptandi, uel non libere,
sicut eis Videbitur, et apparebit, reserva,
tis ultra bos iuribus mercatorum nostror
prædictorum contra dictos, qui contrape:
cissent, ut superius dictum est: ~.

Captum est in rogatis die viij. Decembris' sana, quod sicut probibitum est vertoris bus nostris, baiulis, et consulibus, et alijs officialibus nostris à parte maris non posse facere, nec fieri facere de merca; tionibus in eis locis, ad que mittuntur, ita sit probibitum filijs suis non mancipatis, qui irent, uel inissent ante dictos patres suos, non potes se facere, nec fieri facere de mercationibus, nec participare de pros uisionibus, nec sub aliquo colore, forma, uel ingenio dare in eis locis denarios in collegantio, nec alid lucrum, nechabere

societatem cum aliguo palam, uel oculte, sub poena ducatorum mille pro quolibet Contrafaciente, et qualibet Vice, et similiter cadant in dictam poenam patres eorum, qui germitterent dictos filios suos contrafacere intentioni nostra pradicta, et licitum sit unicuique mercatorum, et alteri persona? qua saberet in eis locis de denavijs, et mer, cationibus dictorum nostrorum consulum, et basulovum, et aliorum officialium supra scriptorum, et filiorum suorum sic contra facientium illos denavios, et mercationes resinere in se, es in mam utilitatem conner tere, nec dich's patribus, et filijs possit fi eri subinde aliquod ins ullo modo, uel ingenio, seu forma, et pro meliovi execus tione gradictorum committantur sac inquirenda. et examinanda aduocatoribu communis, qui Sabeant medie fatem poend pecuniaria suprascripta, et alia me= dietas sit nostri communis, et si fuerit

sit tertium accusatoris, tertium nor stri communis, et aliud tertium nor stri communis, et aliud tertium nor stroum aduocatorum, de quibus ominibus poenis, uel aliquas carum, non possit jieri aliquas gratia, esa sub poenis, et stricturis contentis in barte nous contrabannorum, remanentibus nibilor minus firmis notires alip ordinales consules, et attam illo ordine, per quem dieti notire return illo ordine, consules, et afficiales possunt in aliqui, consules, et afficiales possunt in aliqui, ta rebus facere del mercationibus iux, da tenorem suarum commissionum &.

aptum est in rogatis in 1426, die 23.
Julij, quod nullius ciuis, jubditus, fide:
lis, üel babitator noster venesus audeat, uel prasumat in loco, uel partes
emere, uel emi facere per se, uel alios
sub aligua, forma, colore, uel ingenio

aliqued forence a mille oneije in ha sub poes na ducatorum mille pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, qua tota poena pecuniavia primo, es anie omnia sit nos stri communic, et sub poena amittendi tale navigium sic emplum contra ordine suprascripeum, quod navigium deveat uendi ad publicum incantum per rectores, consules, Viceconsules, barutos, wel office ales notivos queruncung locarum, inqui bus Suivermodi emptor repersus suevit, que o quidem navigium non possit ullo mo, do dari, uel deliberari minur eo pretio, que constitorit emisse, sub poena ditte tous mille pro quolibet rectore, consule, etc. contrafaciente, et sub poena perpetue in nationis omnium regiminum a parte maris, et hac comittantur inquirenda aa uocatoribus communes, et omnibus offici. alibus nostrie contrabannonum Sabenti bus partem dicta pana pecuniaria, utde

alijs sui officij. Verum declaretur, guod pretium extraendum ex tali navigio divi= Satur in Sunc modum V3. medietas sit accusatoris, et alia medietas sit dictorp mercatorum, rectorum, consulum, Vice: consulum, baiulorum, uel aliorum of ficialium sz, quibus primo facta fuerit accusa: Si uero non fuerit accusator, poe? na dividatur inter nostrum commune, et dictos officiales, et concules, etq et de omnibus dichis poenis uel eavum confentis superius, non possit fieri aliqua gratia, donum, suspensio, uel aliqua declaratio, noua pars de reuocando partem pracont pro faciendo gratiam, donum, et o alicui contrafacienti, sub prena ducatorum quinz gentorum pro quolibet ponente, wel consentiente partem in confravium, et sic proces datur de pena in poenam usque in infinitis vemanentibus firmis omnibus alijs poemis contentis in alijs ordinibus no:

## Stris pradithis: ~.

(tem observabis Sanc partem captam in consilio rogatorum, et additione in 1406. die xxvy february. V3. cum ut omnibus manifestum quantum mercantia raminis reddabat magnam utilitatem communi mer catoribus, et nauggis, et ad pracons dista mercantia in Alexandria tendat in devolutionem, et ruinam, taliter quod non reperiretur aliquis, qui de ipsis raminibus per mam emptionis petat per unum cantare ad aliquod precium, et necessarium, et utile sit providere, si posset reduci in dictum vamum esse, wel saltem in meliori termino, quam sit ad præsens, et quia consul Ales xandria cum suis mercatoribus sint bone informati de omnibur, qua cunt necessaria ad dictam provisionem, et quia vamina, que as pretens reperiuntur in alexandria sunt diversarum personare

quarum pars est bie Venetijs, et pars in alexandria. et ista de causa distrus con: sul cum dichis mercatoribus notione es mere onus de reous aliens, propreres quod necessarium est, qued per istud congilium desur libertas dicto consuli es sit ex nune captum, quos sonuocato co silio de xy es por ifium consilium exas minates omnibus, que sión videbimines plus fatibilia ad possendum reducere vamina in vuo proprio esse, uei ad maius; et aliud pretium, quod poterunt, pabeant libertatem expendendi, uel facientis dicta provisionem cum illa guam minori in: pensa, qua fieri perent, usque de numera bisantiorum sexcentorum monetæ ad alexandriam, addito dicto consuli, et intentio notira sit, qued omnia ramiz na, qua reperiventur in applicationem istills partis deinde, subjaccant dicha expense bisantium. . . ita tamen quod

ramina de bulla stagnata, et de romania ponantur ad pretia, qua videbuniur insta, et rationabilia consuli, et dusbus merca: teribue qui non Sabeant ramina, necpar: tem in cir, ques aues mercatores consul eligere deseat pener se pro limitando, et ponendo dictum pretium, aduisando etiam dictum consulem, quod intentio nostra ert, quod dicta ramina ad præsens babe= ant dictam expensam, donec erit comples la solutio. Et vestitutio, et vefectio illorum, qui primo soluerent dictom expensam? Divisio autom istius expense, et limitatio sempores fiat per dominum, et consilium 13. quartum pro centenavio, et usque quo ei widebiture: ~.

O mmes nostri vectores teneantur, et debeat facere, et dare sine aligua diminutione soc cijs, et notavijs, guos sabere teneantur to: tum, et guicquid in corum commissione

contine sur, sub poena prinationis per quing annos omnium regiminum communis Venettarum tam intus, quam extra, et libra: rum quinque in suis proprije bonis, quare librarum guingue medieras sit accusatoris, si fuerit, per quem sciatur ueritas, quarti sit nostrovum aduocatorum communis; quibur soc committatur, et aliud quartum nostri communis, et ultra soc totum, quod debuissent dave dichis jocys, et no: tavijs secundum formam swarum commise gionum, et non dedissent, tam pro salario, quam pro expensis, ueniat in nostrum commune, et ulva quilibet sociorum, et notaviorum prædictorum infra unum mensem, portquam applicuevit Venetias, sino Sabuerit salarium, et expensas sicut debuevit a rectore suo secundum formam com: missionum suarum, teneatur ire adad? uocatores communis, et facere eis conscientiam de pradictis, Sabendo partem poena!

pecuniaria suprascripta uelut accusator, et si soc non fecerit, primetur, quod non possit esse unquam notavius, neque socius alicuius nostri rectoris, et cadat in poena ducatorum centum dividendam, ut de alijs poenis dictum est, et non possit ali= cui contrafacienti fieri aliqua gratia, do= num, remissio, nec aliqua declaratio, sed semper amplie sur prasens pars cum omnibus poenis, ligaminibus, et Arithuris con= tentis in parte noua contrabannonum, Verum sit in libertate rectoris, si sibi uidebitur, et placebit, facere exponsas, quar facere deberet pradiche, si wellet potius dave pecuniam, guam facere eis expensas non possendo dare cuilibes eou minus libras guinguaginto, ut superius dictum esti.

N on potes facere modo aliguo, uel ingenio, et forma, sicut per nostra consilia roga:

torum, et additione. 1425. die 24 may. Captum est in acceptatione, uel consigna: tione suius regiminis aliquam arengam, sine sermonem, sed solum dicere debes. Ego uobis consigno istud regimen nomi= ne Itt dominy Venetiarum. Verum in instity's profesendis dicere debeas so: lum ista uerba scilicet sicut soriptum. et lectum est, ita dicimus per cententiam; et si contrafacies in avengando, uel sermocinando in causis supradichis, cades de libris quingentis, et non poteris eligi adali= quod regimen per duos armos, guamquide poenam abeque ulla gratia exigant aduo: catores communis. de quibus participent, sicut de alije au officij: x.

Capta suit pars in nostro maiori consislio in i 434. die i4. maij v3. Quod omnes nostri rectores, qui sabent de sas lario, et utilitate duce 400. supra in an. no, et ratione anni soluere debeant nostris
gubernatoribus introituum dus XXXX
pro centenavio in anno, et ratione anni,
et defalcentur sibi duo famuli, et duo es
gui, et illi rectores gui babent à dus 400.
infra, tenentur soluere XXX pro centenas
vio in anno, et ratione anni, et difalcetur
gibi unus equus, et unus famulis:

Tem capium est, quod dichi vectover, et alij officiales, qui soliuunt decimam xxx, et xxxx pro centenario teneantur soliuiae ad terminos limitatos, et terminos per que bernatores introituum nostrorum, et si non solicerint ad dictor Forminos, possint dichi quibernatores exigere extunc capitale cum poena soldorum duorum pro libra: usque ad unum mensem per terminos limitatos suprascriptos; transachi autem omnibus terminis suprascriptis illi, qui non solue rint ex tunc, non possint eligi, uel assumi

ad aliguod regimen, uel officium nostri communis intus, uel extra, sed si baberent regimen, uel officium aliguod ipso facto illud perdant:

Stem captum est, quod quilibet seviba, et notavius camerarum nostrarum, tam à parte te terra, quam à parte mavis, qui recipiunt, et babent computatis salarijs, et utilitatibus suis à ducatis. Lxx. supra, soluere debeat nostris gubernatoribus tertium suorum sa lariorum, et utilitatum.

Stem, quod omnes nostri rectores, cam à parte terra, quam à parte maris teneantur exigere, seu exigi facere decimam ab omnibus suis officialibus per modum, quod denary ab omni bus ad manus gubernatorum deueniant, alio guin non exigentibus dictis rectoribus, seu exigi non facientibus ipsas decimas à predictis officialibus suis, teneantur prædictivecto,

res soluere dictas decimas de bonis suis proprijs qubernatoribus antedictis:

Captum est in rogatis in 1466. die vj. septembris, si prisca, et optima consuetudo, que in danda tarra maxima piperi seruatur Sis etiam temporibus, seruaretur, mercato: ver nostri non tantam sane iacturam in illo acciperent, gua erat, quod emptor, et uen: ditor, bor est quilibet corum, quià ob breuitatem temporis discessum galearum piper gare, bellari, et ponderavi non poterat, accipiant unam, aut duas schibar, quas postea garbels lave faciebant, et terra cum inde exigat pon: derare cum Zarijs faciebant, et dabane tar vam speciebus per eratam ponderis ipsius terra. es Zamarum, que consuetudo intermissa est, et seruetur, quod accipiantur roduli V3. pro qualibet scriba de tarra cum non parua iactura mercatorum adeo, quod sporta piperis, qua solebat respondere, 720, nune solum

respondit. 650. Quamobrem Vadit pars, quod expedita muda presentium galears Alexandria. capitante nob. Vivo Nico: lao Couco, nemo mercaturum nostrorum, inneres, famelus, marinarus, auf quis quis alius cuiuscunque conditionis, et gradus non audeas accipere piper neque a magazeno sultani, neque ab aliquo aho loco tam alexandria, quam Agipri, nici in totum garbellatum fuerit. et pon: deratum Zante, pro guibus desur tarras un fa pondus eavum, et uolunt totum gar. bellare, parter accipiant unam, aut duas sesibas, illasq, garbellare faciant, expostea ponderare, et etiom Zama iuxta supra= scriptam antiquam, et optimam consue: sudinem, et si quis contra buiusmodi or= diner piper acciperet, cadat pro qualibet sporta de ducatio. xxv. ultra quam poenam sit in libertate magistrovum con gendi factores suos, et abillis peters totà

illam piperie quantitatem, cuius sporta The 320 non responderet puro sacramento, quorum creditur, estencantur aduscas tores mittere por & Ludomicum Gabriel proficircentem consulem Acexanoria, ce illi Strictissime iniunacre descant que o post discessum supraroriplanum galeavum convenire, et aggregare juvant omnes" mercatorer noitvot alexandria qui ales exandria sunt, eig omnious buines para tis formam penitur declarare, es premie Leve qued omnine executionem saveat, of teneantur abomnibus contrafacientibus poenam sine ullo conside exigere. cuiur fortium sit assuratoris forhum consulis, seu Viceconsuite, et aliud tertium aduocatorum, et si accusator non esces, mediclas sit asuccatorum, et alia consulis. es ponatur sas pars in commissionibus om= nium consulum, et Vice consulum Alexa dria quam si non observabunt . ex nunc

sit captum, et declaratum, quod nullum sala:
vium, et à cotimo, et à doana Alexandria?
Sabere debeant, sitq in arbitrio mercator,
soluendi, aut non utilitates suas, et te:
neatur suprascriptus consul, et omnes
futuri suiusmodi partem semes in mense il:
sam publicari facere in fontico, ut omnibus
nota sit sub debito sacramenti:

Jem observabis bans partem captam in vor gatis in it 83. die iij maij v3. Eintrodut, ta una pessimo corruttella in Alexandria, che per non ce tuor le spetie garbellate, come per ogni vason se doueria quelle vengono per i moci si fraudate, che piu della quare ta parte, che delli si trazesse astrova esser: ferra, cosa per certo non manco danno alli mercadanti nostri, che de li conducono oro, et augento, et altre non fraudate mercanz tie, che è inutile, et dannosa etiam als la to nostro, però

andera porte, che sutti coloro, che nel ditto loco catera specie atte al garbello debenno quelle realmente for gorbellore, et posto nesti sacsi nostri, quelle poi perar, et por quello, che con gorbellade, et nette siattro: uevanno per tante tuorle, et non aliter sotto pena à chi contrafora de ducati trenta per collo da esser seossi dalla banda de li per il consolo nostro, et la mita sia sua, et l'ali tra mita dell'accusator selne cerà, el non essendo del nous nostro Arsenal, et acció che fal moro omnino osservar si Sabbia da nous sy press, che i prefati, che sa catato Saueranno detro specie, debonno andor dal consolo, et à quello farli indubitata feder esiam per sacramento sine fraude Sauces realmente osseruato tal ordine, et time il console fatta etiam diligente inquisitione debba forth um bolletin bollado di & Marco di tal modo osseruato, e de fusti tenir con: to, et per il capitanio nostro delle galico

mansarlo all'auogaria di commun, ne' possa senza tal bolletin seviuano, ouer alcumo altro farii la polizeza del reces uer, et dar li ordeni ad alcuno sotto pena de ducati uinticinque per collo, et di esser prino de serinania, ouero ufficio, esel. tenesse per anni x. il qual scriuano, ouer altro debba de vitorno desti bolletini all auggaria di commun appresentar, et seo. trar con il prefato conto del consule man: dato quelli de chi seranno le spetie debe bano andar à tuorie, senza del qual, trajer non si possa, di doma collo alcuno sotto pena di ducati trenta per collo da esser scossi dalli accogadori di commun, la mita sia sua, et l'altra mita desl'auogador sene sava, et non essendo del nous nostro arsez nal, et rel si attrouasse collo alcuno cons tra el ditto ordine, perder debba de chiel fune ducati trenta di pena, et sabbi regresso contra il fastor, da esser scossa, et

divisa ut supra, ne possi esser tratto ditto collo di doana per alcuno contra ditto or: dine sotto pena a chi contrafara di porder au, et pagar tutte ditte pene, ne se resti però oltra la prefata folennita dife de, e sacramento per il consulo dalla banda di la let ber li augadoni dalla bonda di qua for or ogni debita inquisitione, consumo Saucise contratatio à tal ordine, else per il console ne fusie frouato alcuno das acoba notitia alli augadori nostri di commun casuquo per lui non fusse sta scorra la pona, es debbane li aucqueoni di commun seuder que la senza alcun conseglio, un tenzo de la qual sia suo, un terto del console of latero ferte destaccusator, et non grando accusator, divisa sua per mita: et uniliter se dalla banda de qui per li ausgadori fusse trouato alcun contra facente, quelli debesno scuoder la pena

ut supra, et la mita sia sua, et l'altra dell' accusator del nostro Arsenal, et oltra le soprascritte persone, et pene possi el maestro contra esfattor, che contrafatto Sauesse all'ordine suo, etiam che contra di questo esgli Sauesse seritto, possando las: sar, ouer tuor la inuestida per suo conto, et debbano li giudia nostri sopra di cio far: G' vason senza alcuna contraditione pesse canelle nevamente, et simil sorte specie non cosi atte al gonbello, si debba= no di quelle pesar il quinto al manco della vason je accatava per cadaun more cadante, es fatta poi la conveniente sarra de tutte Zeme, mucie, et à tuor de fax di Zuvli, et altre tratto il netto realmente in tutto il recto cosi gouernavai con li sopradelli muodi, et in reliquis da essor. osseveradi fotto le preditté pone in futto, et per sutto: l'e perèse el potria accader, co in questo anno le specie giungessono sosso

el spirar della muda ex nunc sia preso, che per simil urgentissima causa, et non aliter es consolo possi terminar, se cosi meglio li porresse, che ad minus se debbi perar el quinto delle scribe, fardi, et vaso, che si accatora per cadaun mercadante, ouer factor, el qual quinto omnino se debbi elegger del monte per li nostri, et non per il moro: es pesate tratto il nesso, pesate poi ditte sisibe, o, fardi, o, altro con tutte Zeme innegi, et il resto della tarva for poi la giusta, et conveniente torva, et in tutto il resto poi regersi se: condo la uera corrispondentia us supra, servando poro in reliquis omnibus l'ore dine sograditto des Zuramento, et bolle: tini in tutto, es per tutto da esser osserua: di sotto le pene ditte, ma in tusti li fusuri anni sia osserva do el sopranomi: nato modo del gonbellan, et pesar nelli sochi nostri, da esser ossevuado in tutto,

et per tutto cotto le ditte gene? ...

Paccio el non seguisca confusion si debba
per il consule nostro al gionger di guesta
con summa diligentia sucrin nota tutti
i colli, ese fino a quel giorno fatti fus:
seno, es preso sia, eses chel presato consue
se debba mandar uno, ouer piu, come meglio li parevà, a dar notitia al soldano
de simil ordine in forma, es procurare
del deposito come li sarà commesso à spese del cotimo, da esser divisa in amni
tre. ~.

I tem la parte presa in pregadi del.isor.

adi 7. Zugno. Volunt che guesta uolta

solamente nel nostro magior conseglio
esegger si debba detto consule per el sorutinio del conseglio de pregadi, e guatro
mano di estettion, ne se intendi presa
ditta parte se sa non sarà posta, es presa

nel nostro maggior conseglio, ne paghi tansa alcuna, praterea che detto consule da esser electo, et quelli, che per tempora si eleggeranno non possano per si, neper fioli, ouer à lui attinenti in nome suo ne sotto alcun titolo, color, o, welame far als cuna sorte di mercantie, eccetto però Ce Zogie secondo il consueto, sotto pena à cadauno contrafacente, oltra tutto Ce altre pene statuite per le leggi nostre de ducati mille, da esser irremissibilmente pagati ogni uosta che i contrafavanno, et prinatione perpetua de futti consolati, et per anni diese de Futti li offici, benez fici, et reggimenti nostri, la mita della qual pena sia dell'accusator, per il qual se Sauera la uerita, et sia tenuto ses creto, et l'altra mita delli augadori nostri de commun, ouero di cadauni altro uficio di dentro, come di fuora, alqual serà fatta la conscientia, possino

navi proprij in quelle mercantie, che i uo:
ramo. L'escecutione ueramente della
presente parte sia commessa à cadauno
de ditti officij cum hac expressa commisce
gione, che quotiescunque i troueramo
alcun contrafacente falta denuntiatio:
ne, condemnatione i siano tenuti subito
dinosarlo alla signoria nos tra, accio
ne cia fatta nota nelli libri della cancella:
ria per inuiolabil osseruation della presente parte, et li contrafacenti siono pub:
licati nel nostro maggior conseglio: ...

M cccc Lxxxxy.

die xvij Julij in

Rogatis: ...

B enche in diversi tempi sia sta oportuna: mente provisto per guesto conseglio per ben, et utile, delle mercantio, et mercadans

ti nostri conversanti nelle parti d'ales sandria, et domasco, ese alcuno non ardisca comprar in credenza, o, à tempo, o, termine alcuno sotto gracissimo pone per li rispetti molto ben noti a questo con: seglio. L'e famen santo accresciuta la malignito di alcuni auridi, es cupidi del la propria utilita, et guadagno, che messa. da canto sa seucrita delle pene nelle legginostre contenute si Sanno facto licito di contra far con massimo danno, et ruina delli altri mercadanti nostri, che cercano giurta, et debitamente, et secon: do la forma delle leggi nostre far la loro mercantia, alche essendo necessario for ne provisione, Se ogn' uno si per amor; et debito della patria non seguardi di contrafar, se quardi saltem per la seuerita della pena, et però L'amdera parte, che salue tutte, et viseruate, et in suo robor, et formeza denuo confirma:

de tuite leggi, et ordeni sopra cio disponenti, uerso tutti colloro, ese quo modo: cunque fin sora a quelle sauesse con= trafatto, sia aggionto, el preso, che se alcun mercasante, o, suddito nostro di qualonque condition si sia convorsa: Hi in quelle parti ardica comprar, ne for comprar de catero a tempo, ne a termine, over creden/a, o, tuor specie, et dor merce a tempo, ne da mon, ne d' alcun sudoito del signor soldan, porsi, o, per altra interposita persona, o sotto aluna intelligentia taccita, ouer espressor, est I saucese con alun moro, o, altra quaionque persona se intendi esser ipso facto incorso, et per autionia di questo conseglio incorrer debbi, oltra il perder delle specie, e sutte le pene, et seriture contenute nelle leggi nostre sopra cuo disponenti alla pena de ducari mille d'oro, di essilio di guesta nostra

Città di Venetia, et di tutte altre terre, et luoghi nostri, si da mar, come da terra per amni diese, siando obligati li auo: gadoni nostri di commun sotto debito di sacramento di mandar guesta parte ad essecutione werso cadaun contrafacente, hauendo il terzo delle pene pecuniarie, et dondo il terzo all'accurador, et sià tenuto secreto, et l'altro terlo wadi al nostro Arsenal.

Sia praterea probibito à cadauno nos tro mercadante, o, altro suddito nosho com: prar, ne for comprar, persi, o, per altra interposita persona à baratto, à contadi ne altrimenti specie de alcuna sorte al cairo sotto tutre le pene, et strituri soprascritte, et eddem modo, et ordine da esser scosse, et esseguite o tra tutte le altre pene striture, et legami contenute nelle leggi nos tre sopra questo statuente, le qual

## vimangano in suo robor. ....

Et per ouviar à molti inconvenienti, se segue per el comprar delle specie in compagnia con mori, et altri forestieri, sia preso, et firmiter statuido, ese se alcuno mercadante, o, qualongue altro suddito nostro ardira comprar, et far comprar per si, o, per altri, o, sotto pretesto di alcuna intelligentias, ese con altri savesse specie, o, alcun'altra sorte mercantia con mori, o, cadaun altro forestier cada oltra tutte le altre pene nelle leggi nostre contenute à tutte le pene, et striture sopra-scritte eodem modo da esser scosse, et essequide. ...

Et perche l'é conveniente, che si come li mercadanti, et cittadini nostri sono quelli, che sustengamo tutte le gravezze, et altre angarie occorrente alla sig. nostra, siano

etiam quelli, che delle loro mercantie in leuante, come moste fiade si sa uisto, et conosciuto, et ben gia che molti anni sia Sta per piu leggi provisto, che alcun cittadin nostro non fomsi Sauer de forestioni, et tamen s'è necessario per nuoua deliberatione farne le debite provisioni, però sia preso, cse salue in suo robor, et formoza confirmade tutte le garti sopra de cio parlante, se alcun nostro mercadante, cittadin, o, suddito no: Aro ardira per alcun modo, o, ma, ingegno, o, altro esquisito color, intelligentia, o, conuention, tansar, defender, o, quarentar alcuna mercantia, beni, o, Sauer di alcun alienigeno forestiero, et non suddito nostro, si in condure, et fare condur quelle in leuan: te, o, astroue, come quelle, o, sa investida di leuante, et altri luogsi qui, cada à tutte le pene, et stritture contenute nelle leggi nostre, che parla sopra di cio, et ulteri: us siano banditi por ami diese di questa

no Ava città et deslivetto, non se li possendo for alcuna gratia, den ne remission, se non per soi conseglieri tre capi de quatronta, et deli grom conseglio li boi terzi congregadi da 400 in suso. Se.

Et perese non è manco neccessario di proueder delle spetie de mori, non siano
cargate sopra galie, et nauilij nostri, quado le galie partiranno di alessandrio,
per uenir in questa terra di quelle, coe
siano state le altre provision soprasonte
te, sia preso, et firmiter statuito, cosalcun patron di galia, o, altro navilio
nos tro non arrisca di leuar specie di
alcuna sorte di alcun moro per condunte
di ritorno in questa nostra città, o, altroue sotto tutte le pene, et striture dez
cosiavite di sopra:

Lit perche è introdutta una gerniciosissiz ma consuestione fra altuni in danno gradissimo, et quattura della mercantia, et mercadont nottri da non esser pex alcun modo toleratos, ese alcuni Sanno principiato di cargar, et far cargar le mercantie sue sopra galeazze, et altri nauily foverhien toghiendo da northi quelli, Ge li nostri maggiori si Sanno continuas. mente affaticato à proueder, c'e altri for restieri non l'Sabbia, però sia preso, che alcun mercadante, cittadin, o, suddito nostro, ne come ficter di alcun forestier non ardisco, ne prenima cargar, ne fax cargar persi, ne per altri, si in suo nome, come alieno specie di alluna corre, ne altre mercantie probibite sopra alcuna galea, naue, o, altro navilio di qualone que forestier, et non suddito nostro sotto tutte le pene, et stritture contenute nel primo capitolo letto, et ulterius sia infa:

cultà delli patroni di tal nauilij forestiez

ri tenir, et in suo proprio uso conuertie

tutte le spetie presitte de nostri ut supra

cargate sopra i sui nauilij, et non possi;

no esser conuenuti, ne fauoniti dalla signostra contra ditti patroni forestieri, angi

sottozasino à tutte le pone, et striture prez

ditte, et sia commesso à tutti li rettori no:

stri, capitomi, et altri, ese trouando al:

cun contrafacente mandino ad essecuz

tione la presente parte, et non siamo tez

nuti mandarle de qui per alcun modo,

non ostante alcuna parte, che fosse in

contrario.

H è ancora danon passar sub cilentio gual, che provision al schivar el cargar da poi mu: da, quale è causa de infiniti inconvenienti et però sia preso, es statuito, che alle pene, et striture contenute nelle parti delle mude sia aggionto, chel sia faculta di patroni.

delle galie nostre ogni uolia chel sia corci gato specie di alcuno dopo muda, facendo subito sa conscientia as capitamio suo, qual appari in sovittura, ouero al console, ouero vice console, et di guella ne Sabbi appresso di se autsentica fede inanzi al powtir del le galie de li, doue sorrà sta corgato, et in questo caso esso patron sij assolto d'ogni pena, nella qual es potesse esser incorso g tanto quanto l'Sauera fatto la conscientia, et ulterius Sabbi piena faculta de suo vi= torno gionto in questa citta, et data nos titia di ciò alli augadoni di commun co il brazzo, et fauor d'essi auogadon, qualli debbono Sauer il terzo, tenir por si tutte ditte vobbe congate, ut supra dopo muda per lui denonciate, dando il terzo di quello alli augasoni, come è preditto, accioche babbino cason di mandar la presente parte ad essecutione, et non lo facendo incorreno à tutte le pene, et stritture sogra;

ditte, et si per causa, o, scientia di patroz
ni ascuna cora si cargasse dopò muda;
ostra il perder di nolli, si quali siano della
signoria nostra. cadi ai pena di essilio
per anni x. di questa città con tutti si
muodi di sopra specificadi, er questa mez
desima attion, er beneficio sabbia cadad
mercadante accusando il patron contraz
facente come sa il patron contras
cadanti; er sià ossigato il capitanio delle
nostre galie, quando savà gionto in
questa città dar sagramento à sei so,
meni di cadauna galia per intendeno
sel savà sta contrafatto: ...

Sia praterea osseruado la parte despresibir del far di sauoni à gaietta, galipoli; et altri luoghi fuora di guesta nostra città presa adi g ottubrio i 48 g. come la giace ad literam: ~.

Les acciosse cadaun mercadonte, cittadin, o, suddito nostro Sabbia urgentissima causa di non riportar, et reuellar le deliberationi del conseglio di xy etaltre cose, che sono commandati credenza à mon o, altri esterni da quardorsi di vacordow a mon cosa uevima che redondi a dessimento, et dono della nation nostra anzi Sabbino causa di fauorir, et difenderla, come sono tenuti, sia da mo preso, che qualonque sova de carero scoperto in simil mancamenti, se intendi esser, et per autorita di questo conseglio sia in propertuo essilio di querta nostra città, et di tutte le altre terre, città, et luggi nostri da mar, et da terra, et di ogni navilio nostro armado, et disormado, et ulterius ogni ena faculta, ésel trouasse Sauce, et cre guomodo: cunque gli potesse spettar, o, peralcun modo peruemir uegni nella. S. W. Et

se mai el peruenira nelle forze li sia tagliata la lingua sen a vemision, et sia commesso La essecutione di questo alli augadon di commun, e tutti baili, et consoli, et uice consoli, nostri capitami de galie, et ogmi altro rapresentante alla signona nostra, a chi cio è prima serà Jatta la conscientia, li quali sotto debito di sagramento siono tenuti mondar la presente parte, et essecutione uerso 1 contrafacenti, et sia publicata la presente parte sule scale di vialto a notifia de sus, ti, et posta nelle commissioni de tusti i retton nostri da mar, consoli, et viceco: soli nostri, acciocse da tutti la sia os= seruata: ~.

Et perise molte uolte accade, ese li par tromi delle galie inanzi ese le ciono co: pite di cargare le criaux intressano, o, fonno intressar legalie, non lasciondo cargor in quelle li colli di nostri mercadati che già sono gionti, et sono in procinto di cargar con dir di non Sauer loco in giava es questo à fine poi di cangar poi de altri, ise ancora non siano gionti, con non mediocre domno, et giattura de detti nostri mercadanti, alche essendo necessario pro: ueder, sia preso. che sussili patroni diga: lie, et scriuom siono obligati viceuer? et far nieuer tute le specie de nostri se= condo che le seranno presentate, non porcondo for intressar esse giane, se non quando le giane siono stimade, sotto pona à detti patroni contrafacienti, si in dicedar il cargar de colli, come nel intressar le giaux inonzi el compimento delle stine di perder tutte i colle de ditte robbe, et ulteris us di pagar ogni risego, danno, et interesse ese possia ascader ad alcuno nostro merca: dante, in faculta del qual in quel caso sia: no tobre doi testimoni di cargar quelle

robbe sopra ogni nauilio à danno, et nis sego di patroni, accioche sia usata ex qualità in tutti. ».

Ist accio si possi scuoder con ogni sollicie tudine li domani da quelli fusiono debito: vi di cotimo, et ise de catero sanno, et non sy menado in dilatione, ouer in tempo, sia preso, chel sia infaculta di guello, o, quelli, ouer sorranno sopra el ditto cotimo, tuor le robbe di domas de detti debiton, et quelle far uender al publico incanto, del tratto delle quali pagar sé dessi quello, che deul Sauver es cotimo preditto, ne in questo germa: gistrato alcuno se possi esser sospeso, ne impedito saluo per giorni otto, et questo se intendi de tutti li desitori de ditto cotimo, cosi passan come presenti, et futuri, la gual medema auttorita babbiano etiam quelli, e, quell che savanno deputadi sopra el cotimo d'ales.
sandria.

Insuper perche el fu provisto per quelto co: seglio, che li mercadanti douessero dans in allessandria le sue watte destinto della sorte, numero, quantita, et peco di coili, et di vagion de chi le sono, accio non si positive fraudor il cosimo, et da certo tem= po in qua essendo sta interrotto per alcum, sia deliberato, che salue tutto le altre par: ti sopra cio disponente, sia commesso al consolo nostro, cresotto pena de ducati 200. accettor non debbi tratta di alcun mercadante, se non destinta insta la forma della diera parte, da esserli per li proueditori nostri monda, con ordine del debbi for registror nella concellaria di Alessandria: quelle urvamente mettevanno à rossetto. Brusse, damiata. o, altro loco di egitto delle cose sopraditte

pagar debbano per le stime sopradite, da essenti mandate immediate per il consolo doi, et meza per cento, et li uini ducato mezo per botta, secondo la forma della parte presa in que sto conseglio adisciij zugno isi si et que sto se intenda inditi ferentemente à tutti li nostri sudditi, sion obligati li seriuani di nassilij immediate gionti in cadauno di sopradetti dar in mota alli consoli la copia del libretto del cargo presente li sopradetti, dandoli sagramento giusta l'ordine di sopra, accio sempre si possi ueder sel sarà sta dato il giusto: ci.

Siano obligati li consoli, et commessi di cottimo che serà i ditti lunghi, mandar di mese in mese al consolo nostro di alessa: dia, quanto bauesseno scosso pri ditto conto, o, per altro, insieme con la copia delle polizze di cotimi de'intrada, et di

Alessandria sia obligato registrar essepoli: Ze bauerà dalli sopradetti, et quelle l'sa: uerà in alessandria, et mandarle de qui doi uolte all'amno alli proueditori di cotimo, es: sendo però obligati tutti essi consoli ogni uolta seriueranno à Venetia dar auiso alli detti proueditori quanto bauesseno scosso, accio che sapino gouernor, i qual danari siono per il salario del consolo di Ales: sandria, et sui salariati consueti, spese della capella, la usanza alli fratti di Hie: rusalem, et altre usanze, che piu de commis: sion. o, di farifta fin questo giorno baues: seno futto, tutto resti, come al presente. ...

L'andera parte, che salue, et risoruate tutte le parti, presa in questa materia alla presente non repugnante, sia preso, che il console di Damiata sotto pena di pagar del suo debiba scuoder l'una percento indiferenter da

tutti li sudditi nostri che de li capiteranno con robbe, si come e obligato fav per parte presa in questo conseglio alli4 Marzo is is, el per altre parti a quella preceden: ti, et subrequenti. et debbi detto consule de preterito for detitor della dita una per cento tutti quelli sonno condutte rosse deli senza el ditto pagamento della una per cento, estendo obligato desto consule ditre in tre mesi mandar in contadial console in Alessandria tutto il donore scosso con il conto particolar da chi, et per qual robbe saucra scosso, et dispi in sei meci sia obligato mandar de qui alli proveditori del cotimo une conto porti= color, et distinte di tutto quello l'Sauera scosso da chi et perche robbe, et perqual nauilio condutte, et cosi del denaro, esel mandera in Alessandria ditempo in tempo, as eriam sia obligato mondar alli detti proueditor per a primi passaggi la copia

delli sui lioni, che seriueno dal irir inqua, et insieme con detti libi debba etiam mon: dor la copia de suste i debison da chi non Sa scosso la una per cento, come era oblis gado, et capirando de la vobbe delli desti de biton le debba intrometter, et astronger essi debitori all'integro pagamento del debito suo, il qual console di pamiata destusto quelle el seudera devoi Sauer la sua uti lita, come en contien nella parte presain questo conseglio adi a Marzo isis. et per day suora essecutione all'ordine presente sy preso, ese sutti Ginavily, che partiranno di candia, et di cadaun low di quell'esola per ander in Bomiata. etaltri wegn à egitto, siano obligati li patroni diquelli al partir de li dar in nota al commesso nostro, qual sia per li prouediton norti di cotimo elettogiusta il solito con guel salario sono stalialtri, tutto il cargo del suo namilio porticolare.

mente, notondo sutte le vobbe l'Sauera car. gato, la sorte, qualità di essa, et de ragion de chi, essendo criam obligato dar al ditto commesso nostro una idonea fideiussione, ese di tutte le robbe serono congate sopra il suo navilio, sova pagata l'una por cento in Damiata, et in altri luogsi dello egitto, doue capiteranno, douendo lidetti patroni di navilij al suo vitorno in canz dia riportar al ditto commesso nostro, Una fede, che con integrità serà sta pagata ditta una per cento de sutte le robbe Sa: ueva condutte, ut supra, specificando la sorte, qualità, et quantità, cse saucran= no pagato la una percento sotto pena di perder il namilio, la mita della qual cij del. li rettoni nostri di candia, ouero di quelli faranno la essecutione, et l'altra mita dello accusator, et oltra di guesto il pa: tron sia obligato à futto il Cotimo, che non Saueronno pagato quelli Saueronno

Lit perche in Aleksandria, et Damiata ne uano uini, formaggi, et altre sorte mercantie de molti nostri, quali non traseno del pase ese, cosa alcuna, però sia dalli predetti scosso di tal robbe doi per cento de intrada gius sa il modo antiquo, et perche sa muda presterita rispetto al don del siper, et astri gare

bugli si consiene per il console di alessan dvia poner 2 per cento di deposito alle robbe de ditte galce da esser restituite in anno uno giusta il tenor di essa pore. te, et perise son estissima cora è di dar il quistissimo pagamento alli mercadanti San prestado G 2 per cento, pero sia ctiom preso, che sutti si predetti mercadanti de ditto deposito siono fatti dequi creditori in cocimo a grassi 24 per ogni sorraffe. che Saueranno pagato, da esser pagati do: po is altri depositi, che fin sova sono, si come altre fiate estato fatto in simil caso, non potendo li proceditori nostri di cotimo foralcun exeditor, se non Sa: ueranno fede del console del pagameto per Coro per tal causa fatto, non e com Sonesta, che uno che Sauera fatto facen: de una muda porti le granesse de quelli, che sanno fatto facende le altre mude precedenti, però accio ese ogni uno giusta

la sorte, che li tocchera, sea angarizato, sia preso, che di muda in muda siomo a: unati li prouediton north di commo de Ausse le spese, che seguirano, et il scosso fatto de ditte doi percento si in allessan= dna, come in domiata, et ueder quanto tocca percento. et di anno in anno salar is preditto cotimo, giusta li muodi, conditioni, et ordeni ultimamente preci per il cotimo di Damasco, escendo obligato ogn'uno, che trasera robba deli, aut de qui verpondenti per il cerar di cottimo ditto, acciocse toccando piu dedoi percento siano refatti li mercadonti, che Saueronno pa= gato, ac in omnibus sea serato usta il muedo preso per questo conseglio per il cotimo di Damasco. Intendendo, che se ditte doi per cento non suplirono al pagamento del desito, cse sa sora il cotimo, 11 consolo con il suo conseglio possi poner tanto di più, quanto li pavera bisognar, et cosi di tempo in tempo Sabbia ad osseruar, siche di tempo in tempo sia saldato:

> Die vy. february. 1498. in Rogatis.

Esperche s'é introdute una persona consuetudine, che nostri mercadanti menano con si nella soria, et à Damasco Doueni, et famegli forestieri, li quali sotto s'ombra de detti nostri mercadanti fanno sa mercantia, et grossamente, li quali non pagano cotimo cò danno intollerabile di tutta sa terra nostra, et contra gli ordeni nostri, da mo sia preso, et statuito, che de catero ascun nostro mer, cadante ne Zouene non possi, ne ardisca tenir, ne menar con se Douene, ouer fame, glio ascuno, che non sia Venetiano, ouero delle terre nostre, et se ascuno contrafara caschi alsa pena de ducati cinquecento da esser scossi per il console nostro di Bamasco, ouero per ogni altro magistrato di guesta nostra terra. La mita della gual essendo accusador, sia partita per texto, es questo sia osseruato in alessandria, et in Egitto:

M cccc L xxxxviij. Die iiij. Aprilis in Rogatis.

I tem sotto ditta pena non possi el console, ne altri per suo nome tuor alcun denavo ad usuva per conto di cotimo, ma se sabbino à trouar solum per uia de impressido per ualuta, o, per testa secondo come parera à guel conseglio general.

M.D.Vý. die viij. Iunij in consilio Rogatovum.

L'andera parte, che il console nostro di

mercatanti non possa far più depositi
alcuno per le gracce ISTE occorreno, ma
guelle occorresseno de muda in mudas
debbano esser satisfatte, ne si possi tuor
denari, o, robbe ad usura, et se percaso
l'occoresse gracce ITE di sorte, is le mexcadomtie non le potessero portar, in tal
caso il console nostro ne debbi dar notitia
alla signoria nostra, et per questo conseglio debbi esser decsiarito guelle grauez re docueranno esser poste à cotimo
perso, et quello deutrà indor à cotimo
di deposito, acciocse li mercadanti nostri
si sabbino ad astemir delle spese disordinate, et non se incorri più intal errori.

M.D. vý. die xvý. Juny in Rogatis.

E guum, et conveniens est, guod nemo sub fide publica decipiatur, cum itag captil

fuerit in soc consino, quod fieret electro unius conculis Alexandrie inter catera annotatum est in dicta parte, esconsul engendus pro ea vice tontum non solueyet ullam taxam, Verum nune uertitur in dubium Verum liberatio solutionis pradicta intelligatur de omnibus engarijs, cum tais fuerit intentio Suius consily; quod liter nullam saberet angariam pro Sac wice fantum, id circo ad maiorems declarationem, Vadit pare, quod ducati ducenti, quos Sabet diches consul a cotimo, er ducati ducenti a domino soldono annuatin sint, et esse intelligantur pro suis impensis liberi ab omni angaria, et de omnibus alije utilitatibus idem consul non teneature solueve taxas! uel angarias aliquas, nec ostendere ali= qued computum dominio nostro propræs senti consolatu, nec intelligatur capta. pracens pars, nici gocita, et capta fu:

erit in nostro maiori consilio: -.

M.D. x. die xxvij.
maij in Rogatis Alez
"xandriæ.~.

andera porte, cse mette il magio console salue, et riceruate tutte le parte sopra di cio disponenti, cse per auttonità di guesto conseglio sia determinato, et preso, cse de catero quelli, cse non pagsono li sui cotimi in que so loco di Alessandna secondo lo. consue tudine, et come uno ogni termene di ragion, cse gionti cse ceranno à Venetia, et trouato sauer uoluto de fraudar questo nostro cotimo, et non sauer pagato de qui in alessandria debbono esser a stretti à pagar per li nostri proueditori di cotimo de ci à Venetia quel doueano pagar de qui in savaffi, debbano pagar de li in ducati Venetiani, et la mita piu per pena; la afl

sy scossa inuiolabilmente per li copranomi: nati proueditori di cotimo, porche le molto ben conveniente trouar modo, che tal no: stro desiderio si viceruato, es che coloro, Se difrandano siono scoperti, sia dato il carico di tal inquisitione alli magi pro: ueditori prefati, et al serium de ditto offis cio Bernardin Zanbon, li qual debbano cer. car, et inquerir sopra di cio, et tutto sera tro: uato per suo mejo sia prima pagato il cotimo nostro, qual tocherà de qui del sopra restante poi la mita uadi alli proueditori nostri prefati, un quarto, a Bernardin Zambon serium al ditto officio, et l'altro quarto alli seriuami sui, et di questo non si possi for gratia per loso prouediton, ouero don, remission, ne compensation fotto pena di pagar loro di sui beni, et posseno esser astretti in cadaun tempo ad ogni qui ditio dital satisfatione in tutto quello, cse Saus: seno contrafatto: ~.

## M.D. xiij die xxv. Augusti in Rogatis.

L'andera parte, ese per autorità di que, sto conseglio sea deliberato, ese tutti i uini de nostri sudditi, ese capiterano in Alessandria, Damiata, et altri luoghi sotto pesti all'Egitto pagar debbano savaffo uno per botta senta altra angaria di cotimo, et così ogni arrasso per portion di botta di mena di 48 mistacchi per botta:

I tem cse tutte le altre cose di gualongue est ser si ueglia, cse intrano nelli infrascrit, ti luogoi, ciò e. Brule, Domiata, pagare debbano cinque per cento de intrada per stima da esser fatto per il consule nostro, es per doi estimadori da esser eletti per el conseglio di Alessandnia, il qual console, et stimadori Saueronno carrico di fore le stime di quello, cse intrara in Damiata,

et Brule di anno in anno, et il carrico di scuoder li denovi sia dato alconsole nostro di Domiata, il qual sia obligato mandar detti denavi al console di Alessan= dria il qual debbi scuoder, et quello mirar, se in le brulle insieme con le tratte di tempo in tempo destinte da esser date per si con= durano vobbe in desti lugghi con solenne fa= gramento; esperche el se potria metter in nome de forestien à donc di cotimo, sia commesso al console di Alessondia, et al console di Damiatos, ese dar dessono so: Cenne sagramento à futti quelli, che con = divanno le rebbe. de rason de chi le sono, sotto desito di sagramento à lovo consoli, Se contrafacersero, et non fesseno diligente inquisitione; essendo obligato il console di Alessandna una uolta al meno al tempo del suo consolato mondars in damiata à far inquisitione sel conso-Co de Domiata Sauera oscerciato il

presente ordine, sinel dar sagramento, come di Sauer fatto pagar le ditte grauersze, et ueder diligentemente i conti, accio il cotimo non sia fraudato, et di tutto guello si trouerà esser staro per mal tolto, si per il console di Damiata, come da mercadati et altri possi il consolo nostro, et obligato sia forlo restituir, et pagar tutto quello, che per lui sorra conosciuto esser divisa la mita al cotimo d'Alessandria, et l'altra a guello che per il detto console sarà sta mandato a for tal effetto, non possendo dare, à chi anderà per suo salario, et spese piu di saraffi trenta.

I t perche li denavi, che si dano à cambio in Alessandina Sanno utilità certa senfa alcuna graudita, sia preso, che quelli, che davanno à cambio pagar debiano quatro savafi per cento, quali ciano di cotimo, et sia obligato il console sotto pena de ducati 200 quali siano di cotimo nel tuor
delle tratte dor solenne sagramento àtuti
se saueranno dato denari a combio, et sauendo dato sij obligato metter in nota copra le sue trane la quantità del combio accio li proueditori nostri possino ueder quelli
cose sauessero pagato, et le faccino gagar
de qui à s 6 p 4 per durato, et la mitapiu per pena:

Insuper che tutte le vobbe, che si trazeramo di domiata, et altri luoghi del egito, che uenivanno à Venetio, et non haueramo fede di hauer pagato cotimo, pagar debbano de gui alli prouediton north à f by 4. per ducato con le pene nelle altre leggi dechanite?

Procèsea. Se il cotimo d'Alessandria per inanti, presto al cotimo di Damasco de

cinque ducati por collo da circa ducati xxv. non ostomite che esso cotimo de aler. sandnia fusse aseai aggravado per man: temir l'uno, et l'altro unaggio, che Sanno insieme commune male, it bene, et ris froumdosi sova i maggio di damasco in assai meglior termine ese quello di Alessandria, ese il astrolla nella miseria ben nota à que la conseguo, et che cluia conveniente ciel corrispondi di gratitu: dine con manco disconoto delle cose sue ese si puo, sia preso, ese una per cento delle tre per cento che si pagomo in questa terra per domascrini deputa a pagar li ducati cinque per collo de Alessandria, et subsequenter l'altri depositi de Damas. chini sia deputa, et scossa per anni doi per li proceditori nostri di Alessandria dalli provecison ditti cotimo di domascho, da esser applicada per lovo à senesicio di esso cotimo di Alessandria, et restando

le altre' doi per cento come le erano. et passati li doi anni l'una per cento sora tolta torni, come era prima la qual una per cento se intendi ad imprestido da esser restituita al cotimo di domasco dopò passati li altri depositi, e tutti gostoni, et filladi, che de catero de cipro si trale ranno per questa terra imprestor decisano ducato uno per cadauno saco al cosimo di Alessandria per anni doi colamente da escerli vestituiti dopo che sera pagato li altri depositi, che sino Sora dieno sacu uer, come è sen sonesto.

Præterea, che nel appresentar de signori, etaltri mon gron maestri si consueta al prender delle parti con la mita delle ballote del conseglio, che facilmente si ottiene d'danno di cotimo, però deliberato sia, o per il conseglio maggior, o per guello di xij non si possi prender

di donar alcuna cosa saluo che per i tre quarti delle ballote sotto pena al console di pagar del suo.

Insuper perche el fu provisto per questo co: seglio, ese li mercadanti douessero dans in Alessondia le sue traste destinte della sorte, numero, quantita, et peso de colli et di ragion de c'si le sono, accio non si po= tesse fraudax il cotimo. Et da certo tempo in qua essendo sta introdutto per alcumi il contravio, sia deliberato, che salue suste le altre parti sopra cio disponenti sia com: messo al console nostro, che sotto pena de ducati 200. accessor non debbi trasta di alcuno mercadante, se non distinta usta la forma della preditta parte da esserli perli proueditori nostri mornidata da nous, con ordine che el deboi far regi: Stron nella concellana di Alessandia,

Sia deliberato

Sia deliberato, che quelli, che non banno pagato cotimo perso, et deposito in Aler. sombia, et etiam quelli, che de catero non pagheranno pagar debbano de qui à f 6 y 4. per ducato con la mita piu per pena, da esser scossa dalli proueditori nostri di cotimo, li quali sotto pena di ducati dusento per cadauno non possino sotto seriuer la bolleta nel trar di doma si non baueranno la fede del console di Sauer pagato il cotimo, ne possano lassar traler ad alcuno la rolba di domna, se non in quel nome, nel qual serà sta datto tratte in Alessandria. ~.

M.D. xiij. à di xxv. Agosto in conseglio di Pregadi. v.

A d'ogni uno die esser noto, che tutte le cose se evaleno di Alessandria pagano

cotimo, come per ce parti appar. et fuetiam per piu chiavezza di ogni eme preco per il conseglio nostro di Asessandria l'onne 1503, adi cei Zugno, ese le Zoglie douesceno pagar cotimo, et per non esser de Confirmata por questo conseque l'occorre che aliuni gono venitenti et non uonom pagare, et porese de dette Zeglie si traje tui utilità. est da le altre cost, essia conveniente, est ogni cosa pagni, pero sea preso, che la parte presista rimonga ferma, come la june sta presa per questo conseglio da quel di in qua sia inuio abilmente osserua. Odes i ma

Che li consoli non possino tuor deraci se non aponto per guanto tempo i Par ronno nel consulato sotto pena obtenla restitutione à conto di guallo Sac

uesseno tolto di pagon altrettanto pui, ne si possino per alcu modo, forma, o: uer ingegno forsi appresentar a cotimo ne don alcuna cosa in promio delle sue faticie, et il simile non possi for al: cumo, ese fossi eletto per il console à metter farte sotto pena a chi mettesse al conceglio de ducari so o nelli sui propry bem', et a quelli, che fuseeno al bal: lotor, ese consentisseno de ducati 200., da esserli tolti per li promeditori del cotis mo nostro, la mita delli quali sia diessi proveditori, et l'altra mita des cotimo. Item il console sotto la pena sopraditto non possi metter soute, ne for metter peraleuno di donar cosa alcuna per cotimo à mecico, capellan, et altri della famegia sua. N.

A poresso oltra il salario li medici , ese sono obligati medicar li mercadanti

nostri si famno da guelli strapagar per mezo di consoli, sia deliberato, che il console non possi far dar al medico premio alcuno da nostri mercadanti dalui medicati più di quello, che loro uorenno per sua cortesia, pagandoli però le meticine, He il capellan tuor debbi più delle seriture es fa di guello unos la Farifa di Alessandria:

Siano mandate tutte le soprasevitté par ti al console nostro da esser quelle notade al capitolar di Alessandria, et inviolabilmente osseruate.

M.D. Xiij adi:iij Marzo in Pregadi.

L'amderà parte, che per autorità di guesto conseglio sia commesso à tutte naui, na uilij, et legni Venetiani poter leuar per

uere in Alessandria, et baruto di quello, che vien al carrieo, et domasco, et poterlo condux in questa nostra cittas sen a pagamento de datij tve per cento nolli, ne alcuna cosa à gales, similiter di decime, ne di alcuna altra angaria. o, grane Isa in questa nostra cità guomodo cunque, et quocung, nomine nuncupentur, non intendando però li cotimi liquali se dieno pagon dalla bonda di la, et della presente delibera: tion nostra sia data notitia allicon: soli nostri di leumiti, ese faccino intenz der al signor soldano accio etimo lui possi alleuion ditto piper di granezza per universal beneficio, et sia similiter publicata la présente deliberatione in questa nostra citra ad omnium notitiom. N.

## M.D. xiiij die xij. septembris in rogatis.

L'andera parte, ese por autionità diquesto conseglio alla preditta parte de uini sione aggionto, che suti li forestie? ri, che trazeranno uini dell'uola di candia. come di gualongue altro loco nostro da mor et conduvanno nelli sopradetti Greggi debbono pagar quello isterro, ese pagomo i sudditi nostri, et perise tratti li umi, et condutti poi alli luggi predetti potrimo malignar, co dir Sauera tratte delli luggi non pertinenti al comimo nostro, pero sia preso, ese tutti li patromi di naue, et cadaun' altra sorte nauily, si de terrieri mi, et sudditi, come fovertien, che conghez ranno uini nelli luggii nostri per ditti luggi di Alessandna, Damiata, Brule, etaltri luggi dell'egitto sione temuti

dar piezaria di manifertar alli conso: li nortii di Accorandoria, ouer domiata, ouero à chi sera piu propringuo tutti li vini, chesi Sauera congato nelli luofi nothi, accio querti tali, Se Saueranno congato non possino Sauer alcuna escu= satione, et pagar, come unos el douer; Et la presente parte sia mandata à tutti li rettori nostri da morr, accioche alcuno navilio non si parti delle terre à loro commesse con i wini per portar. hi alli luoghi predetti senta tal pie: Zoria; La qual parte debiono for registror in sue concellano, et sealenno pation di naue, ouer altro navilio presumera partiri senta dar la pie: Zaria, e traser li uini delli luogini no: Stri, et condurli ut supra, pagar desbono ducati diese per cadarino arnaso li Sauesse condutto possi esser astretto all esborsation, si per consoli nostri,

come per li proueditori del cotimo di Ales= sandria, et per cadauno nostro vettor da mor, et soc toties quoties, liqual danari siano divisi per terzo, un terzo sia dell' accusator, qual sia tenuto se: creto, un terzo del cotimo preditto, et s'altro terlo de chi fava s'essecutione, ne seli possa for gratia, don, remission al: ciona; gionti ueramente li navily nel. li luggi predetti dell'egitto per li predetti consoli sia fatta diligente inquisitione, si per li patroni, et dapoi se in alcuna co: sa sava sta contrafatto, liqual patroni debbans tuor una tede dalli consoli de Sauce condotti li ditti uini si Sauceranno. La qual appresentatione pur al reggineto del Cuogo doue si Sauerà congato i vini all sova sij liberata La piezaria, esno condugando ditto fed? li vetton in tal. caso possomo astreger lipieli à pagar quato douesseno pagon li patromi predetti.

## M.D. Xv. a di Vij Agos: to in Pregadi. ....

I' u deliberato per questo conseglio adi inj. Marszo. isia. Se tutto il peuere da bavutto tratto, et di Alessandia, di quel che vien al cairo, et à domasco potesse esser condutto in questa città con ogni sorte de nostri navilij centa omgaria et cost sotto pretesto della qual delibera: tion si commetteno fraude in condumne de aleri luogsi nelle terre nothe da mon, essendo poi condossi de qui come peuere tratto Valli sopradetti luogsi contra la intention, et disposition delle leggi nos stre, però L'andera parte, ose tutto il penere, ose de catero soria condutto in questa cità dessa Sauer tolta la fede delli consoli nostri di esser tratto delli luog si sopra: detti, qual non Sauendo se intendi escer

contrabando, et sia irremissibilmente perso, et la presente parte se intenda principiar, et Sauer il uigor suo sa mo à tre mesi, accio el peuere ese fusse cargato non sia perso.

## M.D. XV. die XXiX Augusti in Rogatis.

l'anderà parte, che per li consoli nostri dalla soria, et Alessandria con li consegli de li non possa esser donato ad alcuna persona, ne accessata monda; ria particular di alcuno nostro, che montri piu di ducati cinquom ta in una fiata, ma occorrendo accessor maggior monte in quel proposito di esser proposte à que sto conseglio, et deliberato quanto si hauerà à far, ne possa esser altrimeti accessata tal mandaria sotto pena al

console, ese contrafacesso di pagar del.
suo proprio da esserii telte per li proue.
ditori nostri del cotimo al ritorno di
essi consuli, et applicato al beneficio
di essi cotimi, ese Sauessero Sauuto
il donno Polendoli ese per cento depena,
quali siano di essi proueditori da esser
divisi secondo li ordeni dell'officio loso ese.

M.D. xvi. die xuij Iunij in Rogatis. &.

Conseglio la parte interdetta del isis.

adi. as. Agosto sia riformada in que!

Lo modo vis che testi li sudditi nostri,

che traseranno dall'isola di Candia

per damiata, et bruler, senta aluma

angaria di cotimo solim pagar debbono

sarato meso per botta de uini, et cosiogni

arnaso per portion di botto di mena di

mitacchi 48. per botto. Quelli alori ue: vamente, che traferanno ogni altra sor: te di morse, ouer altre robbe nasciute pur in ditta isola per brules, et damiata, pagar dellama salum sarafi doi et mezo per cento de intrada per Aima, con limo: di, et conditioni dechiaviti in ditta parte: quelli neramente, che portano vini, et altre morconsie nelli luoghi superius nominati, dessino suor la fede delli loro consoli di Sauer pagato la sua omgania ne per essi consoli sia Cassato partiral: cimo, qual non Saucrà catiffato inte: que, quamo el douvra contribuir, sotto pena di sagar loro del suo tuto quello el douera pagar al commo per tal causa. Demum, Se tusti li navilij Se partiramo di Candia siano obligati tuor il bolletin dal commesso del cotimo di alessanoria dinon esser debitori de ditto Cotimo sotto pena de ducati winti al patron del navie

M.D. XViij die iij. martij in consilio Rogatorum.

brule damiata, o, altro loco dell'egitto
delle cose sopradette pagar debbano por le
summe sopradette da esserli mandate im:
mediate doi, et meza per cento, et li uini
doi et mezo per botta secondo la forma del
la parte presa in guerto conseglio adi ia.
Zugnio isib. et guesto se intenda in:
diferenter à tuti li nostri sudditi siano
obligati li soriuomi di navili immediate
gionti in cadauno delli sopradetti luoghi
dar in nota alli consuli la copia dell
libretto del cargo presenti li doi sopradetti,
dandoli sagramento secondo l'ordine

disopra à uoi si possa uender selsarà Sta dato il giusto: ...

Siano obligati li consoli, et commèssi di cotimo, ese saranno in detti luogn mondar de mese in mest al consolo no: Stro di Alessandria quanto Sauessero scosso per detto conte, o, per altro insie: me con la copia delle polizize di cotimi d'intrada de anno in anno es suo si= bro, et il consolo de alessandia sia obligato registrar esse polizize Saucia dalli sopradetti, et quelle l'Sauera in alessandria, et mandarle de qui in doi uolte all'omno alli proueditori di co: timo, essendo pero obligati tutti essi consoli ogni uolta seriueranno à Venetia dar auiso alli detti prouedi: tori quanto Saucesceno scosso, accio se sapiomo gouernar, liqual domari siono per il salario del consule di Ales.

sandria, et sur salariati consueti, spese della capella, la usanza alli fratti
di Hierusalem, et altre usanze, che paiono di commission, o, di tavifa, che fin
questo giorno bauesseno fatto resti, come
al presente è, ...

Che tutti li mercadanti, che de catero tra, zerano di Alessandria Bamiata, et altri luoghi dell'egitto specie, Zoglit, cambio, et ogni altra robba trazesse si per guesto loco, come per ogni altro debe bi dar la sua tratta per ogni nauilio trazzera distinta et particular, et di vason de chi con mumero, cai, et peso, accio de gui si possa scontrar con il trazer di dozana, et babbi à seruar quello istesso ordine come si fanno alle polizize di summada, delle gual specie, et robbe se babbia à pagar de gui ducati guatro per cento per le stime, et pesi di Alessandria delli crediti,

ut supra, possendo scontar con se, etcon altri, quelli non bauessero credito pager debbino de contadi in loco delle quatro, e tre per cento per se à f 6 n 4 per ducato. Le 2 oglie ueramente pagar debbi una per cento persa per il costo possiscontar con li crediti, et modi, ut supra, quelli daranno à cambio pagar debbi tre per cento persi per li crediti, ut supra, ouer grossi is per ducato. ...

Tit perche el potvia occorrer, che gualche mavinavo, o, altro travzesse spetie, o, altro vobba per candia, ouver per altro loco, et chi non li fesse pagave de li tutto saria perso; In tal caso uslemo, che li consoli, et com: messi nostri siano obligadi à questi tali farli pagar de li le quatro per cento perse da maidini uinticinque per ducato, et notar à conto de intrada con dechiarie chi hauerà tratta la sorte della robba, el

peso, et per il patron del nauilio, Et guesto se babbia à far con guelli, che non fusseno per condur le robbe de gui, accio el cotimo non uenghi bauer tal danno,

Sia etiam obligato cadauno di essi consoli, ouer commessi per guesto istesso navilio ue nirà de gui con le spetie, o, altre robbe man: dar la copia delle tratte, et la fede di Sa: uer pagato l'una et moza per cento delle robbe messe nel paese, accio guelli non baues seno pagato, pagar de gui de tanti ducati d'oro, et la mita piu per pena, la gual uadi come qui sotto serà decsiavito bauer il caspellar piu di uno maidin per fede, e tutto quello scodesseno detti consoli siano astretti mandar iusta l'ordine di sopra al consolo nostro di Alessandria:

Le quatro per cento di questa terra siano vedutte in tre, et siano sottoposte pagar quelle robbe, che al presente pagano per le summe di Alessandria, et pesi de la, come si fa li cotimi, el tratto delle gual sia applica: to alli creditori de gui per ratta, et Sabbia à principiar dopo il gionger della presen: te parte in Alessandria:

Et perese suos occorrer in Alessandria, di garbugli si particular, come generali alla natione, sia preso, che de cætero tutti si garbugli, ouer manzarie, che in particolar occorreranno, sia obligato il console nostro defendersi, et darsi ogni, fautor in parole tantum. Quelli ueramente in universal occorreranno alla natione, alli gual per il tirar chi cotimi dequi non si potria proueder uolemo, che in tal caso di garbuglio, ouer manzarie general possi el console nostro di Alessandria con el conseglio de xij per parte presa con si guatro quinti chi quel conseglio,

nel qual non possi metter nessuno di sui salariati, ne della corte, ne altri vaciomo mondati, et in caso di necessita, che li mercadanti, che si attrouasseno in Alessa: dria non fossero de numero de xy possi redur conseglio con quel numero di mers cadamti, che si attrouerà in Alessandria, possendo proveder ad esso garbuglio vide: licet al pagamento peruia di timsa alla mercantia che al tempo si attrouasse in Alessandria, la qual manzaria non possi andar à cotimo, nisi dopo mandate le giustifications delle bombe de qui, et unto per li nostri proueditori di cotimo, et pavendo à loro quel esser generalgar= buglio possino li dessi proueditori andar al conseglio di gregatoi, et metter parte, se tal manzaria uadi al cotimo, facendo creditori coloro perchi fusse sta pagato. Intendendo pero, che metterla a cotimo, et giudicarla che possi esser posta da duan so, in Zoso possi esser fatto per li prouedito: ri predetti da per loro, Sauendo auttorità il consolo di Alessandria di astriger queli li, cse non uolesseno pagar la sua rata, con quelli modi à lui parerà conuenienti; l't questa istessa auttorità sabbino lipro: ueditori di cotimo, et il presente ordine sabbia à principiar gionto serà in Alessandria, non derogando per la presente parte al garbuglio de panni surno tolti à mance antonio di motti.

A quelli ueramente frandasseno cosimo, si de intrada, come da uscida, et non desseno le sue trasse, es tamse giuste portando fede per ogni navilio di quello Sauesseno messo, es trasso di allessandria, damiata, brule, vostetto, et ogni altro loco dell'egitto alli dem sottoposto, sia preso, che immediate della: no pagar de qui de contadi à s 6 y a pero ducato, et la mita piu per pena. Sa qual pena

Præterea per dar causa al consolo nostro di Damiata ese sia più uigilante à scuoder li cotimi si de intrada come de usuida, saue: do per tal causa spesa di uno Zouene, so: nesta cosa è, ese l'sabbi gualese premio; Damo sia preso ese tutto quello, che de cætero el scoderà per ogni conto si da debitori pas: sati, come da quelli, ese al presente occor: reranno sabbia per sua tatico, et premio quatro per cento del danaro, esel scuoderà es lo restante sabbia à mandar insta s'or: dine di sopra ditto in Alessandria. Di

M.D. xviij. die xxx. Agrilis in Roga: tis: X. Sia etiam preso, che' de' catero tutte le spese, et ogni aliva cosa, che serà conduttade gui sotto posta al cotimo di Alessandria,
per la parte de di quatro marizo, is us,
presa in guesto conseglio, fu deliberato, se'
pagar douessero li cotimi, et le treper cento per la stima di Alessandria, le qual,
per li pretij, che bora corre deli in Alessandria
per el deteriorar delle monede si fomno alte,
et grave datio, di cui fa, et sustenta ditto
uiaggio pagar si debbi per le stimi de qui,
et per il peso di Alessandria. In reliquis
sia osseruado sa deliberatione preditta di
quatro maggio, is es.

M.D. XXY die XXX.

July in Rogatis.

Ert damo sia preso, che tutti li consoli, che anderanno de catero deli in Alessanoria, siano obligati al suo vitorno in questa

ferra portar con essi la copia delli sui libri, et delle seritture, et parte prest, et no prese in quei suoi consegli, e sutte appresen: tarle alli promeditori nostri del cotimo di Alessandria, ne mai possi cominciar la sua confumacia, ne possi esser prouato al nostro maggior conseglio, senon Saueronno la fede dalli nostri proueditori del Cotimo di Sauer appresentado detti Cibri, et Sauer salda le casse sue sotto pena alli foriumi nostri di cotimo, che facesse el suo bolletino senza la presentation delli libri predetti, et saido della sua cassa de prination dell'office suo, et di ducati dusento d'oro, et cosi sotto pena alli pro: ue ditori nostri di cotimo, che non debbano sotto seriuer el bolletino sotto penade ducati /soo/ da esserli tolti per li Auogadon' no: Ari di commun senza altro conseglio: et la presente parte sia aggionta nelle commissioni de futti G'consoli nostri,

che anderanno in Alessandria, accio che non Sabbino seusa ascuna di contrafar alla presente deliberatione, et parte presano

> M.D. XXIII. die XIX. mensis aprilis in Rogatis.

I on si deue mancar di far ogni debita, et ualida provision contra molti, li guali da certo tempo in gua si sanno fatto licito di far compagnia, et sauer intelligentia co foreshieri, et etiam di tuor denavi, et mericantie de detti foreshieri, et guelle naui: car in suo nome sopra galie, naui, et nauilij nostri alli usaggi nostri, et guali si sanno usurpato palam di nauicar in suo nome mercantie copra dette galie, et nauilij nostri, contra la forma delle leggi sopra cio disponenti con danno unicersale di tutta la terra nostra, però

andera parte, che salue, et riseruate Ce Ceggi, et ordeni nostri in questa materia dis: ponenti, et salua, et riseruata la liberta, et auttorità delli Auggadon nostri di commun contra quelli, che fino guesto giorno bauesse: no contrafatto, sia per auttorità di questo conseglio aggionto, et formamente deliberato, ese sutti guelli, ese si gentil sameni come cittadini nostri, li quali de catero farvanno compagnie, ouero Saueranno intelligentia con forestieri in mercadantie, ouero che le compagnie continuamente tenirano, ouer che tovanno, davamo vobbe, et mercantie de detti forestieri per condurle alli niaggino: sir di alessandria, et soria, constimunopos li, et tutta la romania per contrattar le per conto de detti forestieri, et etiam robbe, et mercantie de detti luoghi per condure in questa Città, siano, oltra tutte le spese in dette leggi contenuté incorsi etiam inpena di pagar altrettanti in denavi contadi, quato

sava la ualuta della mercantia, la qual Sauera messa in compagnia, ouer tolto da essi forestieri. ut supra, della qual li tre quarti siano dello accusator, perilqual si sauera la uerita, et sia tenuto secreto, et un quarto delli auogadori nostri di commun. et ulterius sione banditi per anni diese di guesta città, et di tutte le terre, et luggi nostri das menze, et guarner in qua, et contrafacendo il bando pagar deb: bano ducati ducento delli cui beni a quelli li prendevanno, et siamo porti nelle preson nostre, ne possino di quelle uscir se prima integralmente non Saueranno pagata la desta pena, et siano poi ritornati al banco il qual all sora se intendi principi = ar, et soc toties quoties. ....

Li fovestieri etiam se intendino incovsi nella pena soprascritta, et di piu ese non possano mai in alcun tempo domandar conte ama

ministration in pagamento alcuno auanti alcun giudice, o, magistrato nostro à quelli, con li guali bauesseno fatto compagnia, or uero bauesse intelligentia, ouer dato il suo, per condur alli uiaggi, ut supra, or uero che le dette compagnie fatte bauesseno continuato, et ogni atto, che fusse fatto cira ca cio se intendi esser di niun ualor. ....

Non possino ancsora detti forestieri sotto si istessa pena in suo nome sopra galie, na: ui, et navi ly nostri far mercantie, ne' mandar robbe, et mercantie alli viaggi no: stri di Alessandria, soria, et constantino: poli, et tutta la romania; nec etiam condur, ne far condur con detti navily robbe, et mercantie in guesta nostra città, qual siano state iratte de ditti suogsi, la qual pena cia divisa, ut supra, ...

Etaccio meglio si possa uenir in luce de

detti forestieri contrafacenti, sia preso, cse si quello, ouer quelli, cse saueranno fatto compagnia, ouer sauuta intelligentia con detti forestieri, ouer le fatti compagnie sauescero continuate, ouer tolto robbe, et denari per condur alli maggi, ut supra ue nivamo à dor la denontia alli auogadoni prefati, siano, et ce intendino assolti da ogni pena, nella qual fossero incorsi, et de tutto il cauedal, cse sanno, et se ritroueranno in man de desti forestieri, tre quarti siamo sui, et uno quarto delli detti auogadoni.

Et sia remesso alli consoli nostri di Alesz sandria, damasco, et bailo di constantiz nopoli, che sapendo, che nelli luoghi deli suo consolato sia alcuno, che contrafazi al soprascristo ordine, debbino formar processo, et mandar quello sotto bolla alli prefati auogadori, li quali debbino far l'essecution ne contra li delinguenti, come è sopraditto,

et di tutte le pene nelle guali fosseno incor; si li delinguenti non ne essendo accusator la mita sia delli consoli nostri, che saueran: no formato li processi, et l'altra mita delli detti auogadori, che saueranno fatta l'essecutione, ma essendo assusator uadi per terro, et in casoche li prefati auogadori non faccessino la essecutione contra li delingueri, li proueditori nostri di commun Sabbino l'itessa auttorità di procieder, come è sopra ditto. ...

Decsionando cse da guesto ordine siamo eccercuati tutti li sudditi nostri da porte da
mar, et li sudditi del signor Turcso, li
guali possino condur mercantie de tutta
la romania alta, et bassa, giusta il
solito, et etiom condur mercantie in
detti luogsi, et la precente parte sia publicata nelli luogsi consucti ad intelligentio di tutti.

## M.D. XXVIJ. die XXI. May in Rogation X.

andera parte, che salue, et viveruate tut. te altre parti copra di cio disponenti, sea preso, et statuito per questo conreglio, che de catero per niun cuddito nostro non possi esser comprato nel leuante si in Alessandria, come nella soria et caiso, garofoli cenza far il sazo giusta il con: sucto V3. che il capellono del consolo no: stro debba andar sulimonti delli garof. foli con li mercadomti francsi, et mon, et coperto il monte giusta il solito con il macademo delli garbelladoni debbituor in quatro cantoni, et in mozo un pugno d'essi gavoffoli, et quelli bollar in un grop: po, et di bolla di san marco, et di quella del mercadante moro, et debba esser posto in una cassa appresso ditto macSademo, della qual il consolo nostro ne debba

tenir sempre una chiaue, et garbellati dittigorroffoli siano tenuti essi merca: donti andar da esso macademo con il capellon preditto, et con il mercadonte moro deboano far essi sazi con la ballanda, et guello teniranno de fusti la mita ua: dino per govoffoli, et l'altra mita se inten: dino perdonati, come si soleua far, et que: sto sotto gena a cui contrafara oltra tutte le altre pene contenute nelle leggi predette di perder ligaroffoli a donno del fattor da ester divisi si li garoffoli, come lo ammon: tox de essi viz. un terzo all'accusator, essendo tenuto secreto, un terzo allicon= soli, capitanei, ouer proueditori di cotimi nostri, es un terzo a i cosimi cio e, a quelli favanno l'essecutione; alliquali na commessa la oscernantia della presente parte a cadauno delle sue giuris: distioni. ...

Et oltva sia in liberta delli ministri per

conto di qual savanno comprati dettigavoffoli, in caso che per il fattor non li serà dato il beneficio del sarzo preditto farlo pa: gar per il salo, che si farà de gui in questa terra de detti garoffoli, il qual ditto fattor na obligato di star senza alcuna contraditio, ne possi esser suffragato da nimo giudice, et sia mandata la presente parte con li gris mi pasaggi si in Alessandria, come Damas= co, et altri luvghi della soria, et la presente parte sia fatia publicar per li consoli nelle rsiesse solite, et posta sopra le porte de ditte chiese, ad intelligentia de tutti, et posta chiam nelle commission si delli consoli no: Ani, come delli capitani delle galie Pra: terea sia obligato il capellano sotto pena diperder il salario che l'Sà dal cotimo nostro mandar ogni muda di galie sopra un libretto sotto bolla alli proceditori norti dal cotimo tutti i sazi l'Saueva fatto, decharondo partico larmente il nome suo,

cio è de chi seranno, soottoscritto il ditto libres, to di man del consolo; al qual etiam sia dato per li fattori quello si soleua dar per il fore de detti sazzi, et sia commessa alli cotimie: ri l'essecutione della present parte.

M.D. xxViij die xij.
octobris in Rogatis.~.

E t perche si uede una eccessiva spesa, chefanno per ogni console per far concieri per li fonteghi nostri, si come per il conto del presente console si uede, che nel tempo suo sa speso
in diverse fabriche fin hora da ducati. 530.
ingrave danno, et pregiuditio del ditto cotimo,
et però lia preso, che da mo inanti niuno
di consoli nostri per el tempo, che stavano,
possino spender in concieri de fonteghi, aut
altro da quelli dependente più de savaffi cel
to in tusto el tempo che stavanno consoli.
Intendando il tempo, che li è limitato per le

leggi nostre à star consoli, notando però tutte le spese che faranno, distinte, si come sono obligati, et cosi li Viceconsoli non possino spender piu de ditti saraffi cento à portion del tempo che starano Viceconsoli, sotto pena di esserli retratta: de le partide per li proueditori nostri cò il guarto piu per pena, della gual pena, et cauedal loro siano fatti debitori, et astretti à pagare.

M.D. xxxy' die xy' July in Rogatis.~.

L'andera parte, che salue, et riseruate tutte le parti presa in guesta materia alla presente non repugnante sia preso, chel console de Damiata sotto pena del pagar del suo debba sauoder suma per cento indifferenter da tutti li sudditi nos stri, che de li capiteranno con robbe si

come è obligato for per parte presa m questo conceglio adi.4. marszo.isis. et per altre parti à quella precedente, et sussequente, et debba detto conside de preterito far debitori della ditta una per cento tutti quelli Samo condutte volbe de li senta il detto pagamento dell'una per cento, essendo obligato deito consule in alessandna di tre in tre mesi mander in contadi tutto il don aro scosso con il conto particolar de chi, et per qual robbe Sauerà scosse, et di sei in sei mesi sia obligato mondan. de qui alli proueditori del cotimo uno cos to particolor, et distinto de sutto quello l'Sauera scosso da chi, et perche robbe, et per qual nauilio condutte, et cosi del denaro, esel mondera in Alessandria di tempo in tempo, ac etiam sea obligato mondar alli detti prouediton per li primi passaggi la copia delli sui libri che soruiz ne dal isir in qua, et insieme contutti

libri debba etiam mandar la copia de detti libri dacsi non Sa ccosso s'una per cento, come era obligato, et capitando de li robba delli detti debitori, Le debba intrometter; et astrenger essi debitori ad integro pagame? to del debito suo, il qual console di dami= ata di tutto quello, che senodera debbi Sa= uer sa sua utilità, come si contien nella parte presa in questo conseglio adi.4. mar: Zo. isi8. et per don Guona essecutione all'ordine presente, sia preso, che tusti linamily, che partiranno di comoia, et di cadaun loco di quella isola por andow in damiata, et altri luggii dell' egetto siano obligati li patroni di quelli al partire de li dar in nota al commesso nos tro, qual sia por li proueditori nostri di cotimo eletto giusta il solito conquel salario sono Stati li altri. tutto il cargo del suo navilio particolarmente, notando tutte Cerobbe l'Sauerà congato la sorte,

et qualita di esse, et di rason de chi, essendo etiam obligato dor al ditto commesso nostro uma idonea fidenissione, che di tutte le robbe savanno cargate sopra il suo namilio sorra pagata l'una per cento in Domiata, et in altri luoghi dell'egitto, doue che capiteranno, douendo li detti pa= trom de navilij al suo vitorno in Combra raportar al ditto nostro commesso una fede, che con integrita sava sta pagata dita una per cento di tutte robbe Sauera con= dutte ut supra, specificando la sorre, qua= lita, et quantità, che Saueranno pagato I'una por cento sotto pena di perder il namilio, la mita del quale sia delli vet: ton nostri di comma, ouero di quelli fa: ronno l'essecutione, et l'altra mita dell'accusator, et oltra di questo il pa: tvon sia obligato à tutto il cotimo, cse non Saucromno pagato guelli Saucromno vosta espra il suo namilio, et il desso copra il qual vegistri tutti li libretti di care ghi li ceranno dati, et ali incontro vez gistri tutte le fede li serano portade per li detti patroni di pagamento prefato, et vitrouando alcuno sauer moncato da quello debba far astrenger li piezi vez al, et personalmente, douendo livetto: ri nostri di candia, oucer d'altroue ad egni vichiesta del detto commesso fore subito essecutione; il qual commesso sia obligato de anno in anno mondar la copia delli sui libri de qui alli proue: ditori di cotimo.

M.D. XXXij die ij Augusti in Rogatis. X

L'anderà parte, che salue, et riveruate tute altre prese in guesta materia à guesto nó repugnante, sia preso, che de casoro gionto,

ese seva il presente ordine in alessandria pun non se sastra à dar polizize de intra: da per limercadomti, ne pagar cosa alcuna per cetta entrava per li morcadanti, ma sem un loco di quella siano obligati tutti quelli ese travanno ogni corte robba, Zoglie, comby, biane lim, et ognialira cosa sia di che condition esser si uoglia si de alessandria, com e di Domiata, ros. setto, et altri luogsi dell'egitto, et a quelli sotto posti siano obligati davalconsole nostro la tratta sua di tutto quello tra: Zera, ut supra distinta, et particulare con numero delli colli, peso, sorte, di raquion de chi, le conditioni de ditte robbe, come sono Denzen Canelle, laca, alse, garofoli, si sono netti, ouer fustadi, ouer, fusti semplici, et cosi di ogni altra sorte la qualita eua, le qual tutte de bi dan pre: senti li oui soliti ca merlenghi, ouero almeno presente uno di Coro, et si tenus

to il console dovle solenne giuramento, se quello sonno dato in nota e il giusto. et poi cosi el consule, come li camerlen. Asi si sotto soviuano esser stati presenti al don de ditta trasta, et algiuramento dato, et precioue debbano sacramentar desti mercadonti se trazeno sauco cotil dal paese, et se somno dato à combio; Sia obligato il console prefato dimesi sei in mesi sei far per il suo conseglio insta il solito le stime de ciascreduna delle robbe per il corso, et dette stime debbi mandar in Damiata, rossetto, et altri luogsi, acciocse ogn'uno scuodi il cotimo per le dette time, siando ob: ligato ogn'uno nemine excepto pagor per le ditte tratte doi per cento per poter saldar li debiti del ditto cotimo, se cono ad interesse, et pagar li consoli de suoi salary, et spese, facendon fore desti mercadonti al consule una fede ben

destinta, et particolar gualsia la copi della tvatta data, et il pagamento fatti ne possi li proueditori di cotimo sottota te le pene comprese nelle leggi del suo ufficio lassar traler a mino robba al cuna quantonque minima, et sia com: prata in ese luogo si uoglia di sorte di Alessandria, et di ragion di cadauno se non le portera per ogni nauilio al trazer diquelle remotta ogni escusate ne, aut camillatione le fede preditte et non Sauendole scodino le ditte doi per cens etutio il cotimo ese tocca de qui de con tadi peril pero apponto con le pene co. prese nelle leggi per inanti prese, et no h possi esser fatta gratia alcuna sotto sutte le pene antedite, et alli seriusmi che lasseromo traser sema preditte fede de immediata prinatione delli officy Insuper acciocse niuno possi ingannas

al far delle presente fede, et de non das prisulito il trazer delle robbe in nota, et questo con fax antedatte, sia preso, Be per li prouediton nostri sia manda: to in allessomdna tagli bolladi, et nume: radi, sopra li qual debbono far le fede delle ditte tratte, non potendo faule, seno con detti tagli siano ascettate de qui sotto tutte le pene preditte, douendo il capellano setto pena diperder tutto el salario del. tempo, et il scriuano subito riceunte le tratte quelle registrar sopra uno libro a questo deputado, facendo cotto seriuer à crascuna di este il console, escamer, lengoi, ouero comerlengo, cresianosta: ti presenti al don delle ditte tratte. .....

Et perche molti fanno ditte tvatte in no: mi suppositi che non si conosce con oggietto, che si se puoleno aiutar lo fan: no, sim autem appresentano le fede, pero sia etiam preso, che dettinostri consoli non possino far fede a muno dital nomi suppositi, et & non si conosca si non dorranno una fede, ese si conoscadi pagar il cosimo de qui di tal robbe. sia obligato il console di passaggio m passaggio cosi quel di Alessanina, co: me domiata mondar de qui aili proues diton sotto bolla il scontro de tuttele preditte fede foranno, et per 3 in alessa dria, et damiata ne uano uni, formage gi, et actre sorte de molti nestri, qualli non trazeno del paesecosa alcuna, però sia dalli predetti scosso di tal robbe doi per cento de intrada insta il modo anti: quo, et perche la muda preterita vispetto al don despiper, et altri gowbugli si con= niene per il consolo di Alessandna po: nex li tre quarti per cento di deposito alle robbe de dittegalie, da esser restituitein anno uno iusta il tenoz di essa parte!

et perese gius ticcima cora è di dar ilgius: tissimo pagamento alli mercadomti, che Sonno prestato li tre quarti per cento, pero sia etram preso, che tutti li predetti mercadonti del detto deposito siano fatti de qui crediton in cotimo a grossia 4 per ogni savaffo, che Saueranno pagato da esser pagati dopo lialtri depositi, chefin Sova, si come altre fiate è sta fatto, m simil caso non potendo li proueditori di cotimo for alcun creditor, se non Sa: uevanno fede del pagamento per loro per tal causa fatto, et percse non e cosa so: nesta, che uno che Sauera fatto facende una muda porti la granella di quilli San no fasso facende le altre mude precedenti, però acciocse ogn' uno giusta la sorti, ese li tocsera sia angarizato, sia graso, Se de muda in muda siono avisati li prouediton nostri di Cottimo di tutte le spe se, che seguiranno, et il scosso fasto

de ditte doi per cento, si in Alessandria, come in Domiata, et weder quanto tocco et di anno in omno faldar il preditto co: timo insta a modi, condition, et ordeni ultimamente evesi per il cofimo dipamas: co, exendo obligato ogniuno, chetra: Zera vobba de li dar deli, aut de qui respo: denti per il serare de ditto cotimo, acciocse toccomdo piu de doi per cento siomo refatti li mercadanti cse Saueranno pagato, ac in omnibus sia seruato giusta il modo preso per questo conseglio per il cotimo di Damasco, Intendando, che se ditte doi per cento non supplivamno al pagamen: to del debito, che sa sova il cotimo, il Console con il suo conseglio possi pos ner tanto di pur quanto li parera biso: gnar, et cosi di tempo in tempo Sabbia ad osservar, siche di tempo in tempo sia saldato. ....

## M. D. XXXIII. die V. septembris in Rogatic.

'anderia parte, che tuttr'ile biane', che si evaranno di Alessandna, rossetto, er altri luoghi dell'egitto ad alesson dria soite posti non baccine, nepossi: no sauce angoria alcuna per conto si Cotimo, se non di pagar L'una percento solita a pagar le merce, et donori de intrada, Ita che doue pagauano d'intrada, con pagrino de uscida delle dette biane conza pagar altra entrada per lestime, che si fano insta il solito, dos wendo di quelle dar le sue fratte, la mercadanti di esse si come fonno delle altre robbe, ma in reliquis futte ditte bias ue per cotimo non gorcino Sauer mas gior angaria della preditta una percento, ese pagavarno d'intrada non pregindican: do alli consolarzi del console nostro giusta

isconsueto. Et perche sono mosti, cse per inanti Sanno mandato merce, et donari de li in Alessandna, delle qual cose Somno pagata l'intrada ditta, et che Samo mosor tal suo cauedal nel paese contrattado, aut per contrattor, sia per il console nostro scomputato quello, ese sauevanno pagato d'intrada nelle doi per cento de uscida, come per parte ultimamente è preso in questo conseglio, aut in una per cento, is e pagseronno se saranno biane, quistificando pero al console per fede degni testimony, aut per altre were probation, che ditte voobe siano fatte del tratto delle merce, Ge Somno pagato d'intrada, come è sen conveniente, che de una medema cosa no se pagsi due angorie, Et la present deli= beratione sy mondata al nobel norto Almoro Garboro dessignato nostro con= solo di Alessandria. ...

## M.D. XXX üij. die Xix. Septembris in Rogatis. N.

Ct percse li mercadanti non siano veniren: ti à dar le sue tratte si de uscida, come di quello le resterà nel paese. Damo sia preso, che tutti quelli, che contravie: vano a for l'effecto soprasoritto debbino cader alla pena de ducati ducento appli: cada la mita al cotimo, et l'altra mita al consolo nostro di allessandna, es sel sava trouato alcuno, che daghi meno diquello, che Sauera si nella uscida, co me nelle cose li resterà nel paese, come e preditto, caschi alla pena ut supra de ducati dusento, et esso consule non Sa: uendo lui fatta la execution in Alessan; dria sia obligato sequestrar le prime robbe mantera li delinguenti in questa terra sij che esser si uoglia ad in fomsia

di cotimo obligata alla dita pena, ne por si li proueditori nos tri liberarle senon sa rà integralmente satisfatto esso cotimo sotto pena de immediata prinatione, et similiter nos tro Bernardin Zambon, cse facesse tal deliberatione?

Et perche è introdutto una mala, et pessima corruttella, che li consoli si forno licito dar danari per scuoder schiaui à malesi: cio grande di cotimo, et de cui mandono le sue mercantie à quel uiaggio, però sià dechiavito, et deliberato, che de catoro esso console, et successori, ne peril co: seglio di xij, ne general, possi for speta alcuna si in recuperar schiaui, come per altro, saluo le spese necessarie apperetinenti à cotimo, sotto pena ad essicone culi, et successori, o, chi mettesse parte, o, à chi consentisse di pagar del suo, ne però se intenda derogar alcuna ragion

di cotimo contra cadauno, che bauesse dispensato dan avi per tal forma, et la essecution della presente parte sia imposta alli au gadoni nostri di commun senz'altro conseglio.

M.D. XXXIII. die...

Li Vedendosi che le specie, che capitano in Alessandria, fra muia, et muda uengono leuate da naui forestiere, et condutte in luoghi alieni con danno grandissimo delli mercadanti, et dacy di questa città. Il che prociede solamente, perche li merca danti non sanno modo di mandar ditte specie à Venetia tra muda, et muda, ma convengono aspetar legalie, legli da un tempo in qua non si metteno ce non de dui in dui anni co male ficio di questa città, si deue fare ogni opportuna

promisione per beneficio commune, et però sia preso, che nell'auuenir possamo euer condutte in questa città nostra ogni sorte di spesie dell'egitto, et altre mercantie obligate à chiana con naue Venetiane ma di portaca di botte. 300 in suso, delle qual specie, et altre merce, cse giongeran= no in questa nostra città per tutto il is3s, ostra li nosti pagseranno alle naui, che le condurano, siano seossi linolli intridi ati delle galie, sa mita uadi alli patroni delle precentigalie, et l'altra sij riceruata siche la si poesi dan all'altra muda, che si ponerà dopo queste, escettuando però la name di vatsa, lequal possino cargar co le mude, et condition che fanno al pre= sente, et non possende cargar spetie, ne altra mercantia obligata à chiana copra naue di minor portada per uenir de longo in questa cisia se intendano esse contrasando. Et circa il poter conducio

di quelle in cipro, Candia, Zante, et corfu, sia osseruato quello, che si osserua al presente, delli qual luoghi in qua debbamo esser condutte con galee nostre da mertado, ouero con naue da botte. 30 o. in suso ut so

L'i percse cosa cerra e, cse uenendo le dette specie, et altre mercontie da guesto uiag: gio con le naui sopraditte si potrione com: metter delli contrabandi a danno si della signoria nostra, come delli patroni delle galee, alli quali dieno pagar nollo, exendo necessario farli conveniente provision. na preso, cre de catero, quando alcuno uer: ra a cargar specie. o, altre merce obligate a Chaua di qual si moglia siano copra navi, na tenuto farsi far una bolletta, la qual sia sotto scritta, et bollada per il console d'alessandria, da esser registratta essa bol: letta in umo libro a questo deputato sotto pena alli patroni di dette navi, che accet.

fascero alcuna cosa servza bolletta di ducati 300 nelli sui propry beni da essor scossi per cadauno delli proueditori, et pafrom dell' Arcenal in beneficio di qual siano convertiti li dui terzi di essa pena, et l'altro terzo debba esser dato à quello, o, quelli per chi si Saudese sa denontia con ue: rita, et ciano obligati li detti patrom di na: ue tenir appreus di se tutte le bollette infil: Zade ad una per una, si come le gli seranno date, et dopo gionte in questa terra appres centarle all'officio nostro di doana Samar. oltra le qual bollette debbano appresentar il libreto di carghi alli soliti officio secon: do il consueto, et se essi patroni cargiera. no, o, accesseranno robbe, che non siano an: notade nelle bollette, oltra le soprascritte pe: ne se intendano Sauer perdutto li noli, li quali medesimamente siano scossi, es divis si, ut sugra, et le volbe siano perdutte por contrabando, es consolo ueramente di ales.

sandria sia tenuto sotto la pena preditta per la naux, sopra la qual se cargieranno le prefate mercantie mondar al ditto offic cio della doana da mar inclusa in cue lettere, et sigillata la copia delle bollette fatte di esse mercantie, nellequal sia de: chiarito chi carga, et che sorte di merce con la guantita di esse, cha chi le se die no consegnar, accio che si possa scontrat con le bollette proprie, coeut supra dalli patroni delli navilij saranno presentate, et oltra di questo debbano per un'altro nauilio esser mandate un'altra copia del ditto registro replicata al proprio officio, accio che non essendo appresentata la prima si possa ueder quanto e ditto per la seconda per ouvier ad ogni fraude, cse si potesse commetter, et questo ordine na scritto al ditto consule, et dato in commission alli successori sui con questa additione et che à tutti li patroni di naue li quali capiteranno de li per cargar mer. cantie sia da lui intimato.

> M.D. XXXVI. die XXVI Februarij in Rogatir. N.

Landera parte, che salue, et riseruate futte le leggi ai ponenti in questa materia. à quelle sia aggionto, che niuno, che non via cittadino originario di questa città fatto cittàdino per privalegio giusta l'eleggi nostre possi cargar ne far cargar insuo nome, ne in nome de nortri, mercantia di miuna sorte sobra naulij de sudditi nostri tratte dell'isola di cipro, egitto, sorta, constantinopoli, et altri cargar dori, et terre; ne guelle condur in le terre nortre, ne in questa città ne in coffo, ne fuor di colfo, nec etiam li detti possino discaricar de naulij forestieri

in mima terra da mar nostra, ne in que: sta cità gottoni, cenere, ne alere cose deuedate tratte, et comprate in li luogsi so: prasovitti, eccettuando pero cipriotti, lighi possino corgor per wenir in questa città quelle vo bbe, et mercantie, che per li lovo prinlegy gli è commesso, intendando se: pre di euer cangate in navily de sudditi nostri, et non altrimenti; et similmente se nostre cittadini di guesta città, che tranranno delli detti luoghi le ditte morcannie? et quelle discorganeno nelle nostre terre da mar, non possino quelle leuar da quelli luggi salus per questa città nottra copre namily nostri, et livetton sotto pena di esser mandati debitori a palazzo man= don deblino de qui alli provediton di cotimo nostri subito discargato esse mercantie, la qualità, quantità, cargo, et nome de pas troni, che le Saueranno discargate, accio si sapino, ese le siano condutte in questa

nostra città. Decsiarando, cse quella mer; contia, la qual potesse uemir con naue in questa città uenendo sa naue, ouer nauilio sopra li quali saranno sta cargate in niuno loco nostro, ne alieno, ma con quelle uemir dessono à drettura in questa città sotto pena alli contrafazenti des presente ordine di perder sutta essa mercantia, et etiam al patron, et seriuan del nauilio, cse sauesse contrafatto al detto ordine de ducati cento per uno, et più di non poter piu patronizar; ne andare seriuan; la qual pena pecuniaria sia di uisa per quel rettor cse sarà s'executione secondo gli ordeni delli contrabandi.

M. D. XXXXV. die Xix. septembris in Rogatis. N.

S'andera parte, che salua, et riseruata la sopra ditra parte, del. g2. e tutte altre, che

dispongono m questa materia, et alla precente parte non repugnante na per auttorità di questo conseglio preso, et Statuito, che se alcuno nobile, merca= dante, cittadino, o, altro suddito nostro, et sea di qual grado, et conditione esser si uoglia, cosi Sauendo monizo publico, come stando priceato, che ardisca dicom: prox si in sona, et alessandria, come in constantinopoli, et in ciascun altro luggo sotto porto al signor hurco, o, far comprar a tempo, termine, o, cres denla, o, tuor specie, o, altre robbe con promessa di consignar merce all'incon: tro a tempo da alcun Aristiono moro, Turco, giudeo, o, altro suddito del signor persi, o altra interposta percona, ouer sotto ascuna intelligentia taccita, o, es: pressa, ciel Sauesse con aluno delli detti sudditi, o, si constituera piezo, cadi, et se'intendi caduto alla sopraditta

legge senza remission alcuna. Se ueramente portera uia danovi, o, robbe di alcuno delli detti sudditi Turcserosi, sia, et se intenda bandito in perpetuo di tutte terre, et luoghi del dominio nostro si da mon, come da terva, navily armah, et disarmati, et di questa città nostra di Venetia con confiscatione de sustili sui bemi, et con taglia à guelli, is e le prendeueno de ducati dusente delli denavi della signona nostva, et distar anni X seradi nella preson forte di questa cità et poi rimesso al bondo, et questo tante siate quante, chel fusse preso, et nell'isteria pena incorver debbono quelli, ese torromo datij, et appalti nelli paesi del signor Turco, et che comprehano voli be dalli giurdicenti, et altri ministri sui publici, et quelli anchora ese così in questa citta, come nelli luggii nostri da mar compreronno robbe à tempo d'alcui

suddito nostro. ~.

M.D. XXXXV. die Xix. mensis septembris in Rogatis. ~.

I u provisto per guesto conseglio del 1492. sotto Aresse pene, circa il non poter com: prace robbe à tempo nelli paesi del soldan, et questo per remediar alli molti inconsisvients, che ceguirano, nientedimeno molti bassendo poco rispetto, et all'osseruantia de le legge, et alle pene statuire gouerna. ti dalla propria autorità, anzi più presto da ingordo appetito de inconveniente quadagno si formo licito di contravenir alla sopradissa legge, et con interesse del publico et molto domno, ne da altri mercadanti contrazeno come se non fossero sottoposti à pena alcuna, alla gual cosa douendos al fuer proueder per esser diguella pessima

qualità, cse ad ogn'uno è noto: ~. Ische e etiam da poueder, à molti inconue: nienti, che seguino nella soria, Alessano ária, constantinopoli, et in ponente, et in alivi luogsi, ese guando muore uno de nostri mercadanti, et bazariotti, qualisi attrouarno Sauer mercantie sue, o, de altri sui maestri vien fasto per li consoli, Vicecon: soli, o, altri ministri che si trouano de li ex autoritate propria uno, ouer piu commes savij. alliqual li danno cura di gouernarch beni del defonto, per la qual gouernason in qualise uno è stato diforma, ise sa man dato il cauddal delli predetti defonti in fumo, et di cio se ne sa cristo manifestissimi essem. pi nelli tempi passati, et però l'è necessario a tal desordeni farme opportuna provision. Sia etiam preso, che egni uolta, che in cadaci loco de suovi, si in leumte, come in egitto, et in altri luggii wenira a morte ascuno de nostri si gentilsomeni, come citadini nri,

Sauendo nelle mani loro mercantie sue, et di sui ma estri possi deli tertor, et lass sar, ese tal faculta sia manize per quel tale, à chi lui parera il mealio, della qual facultà sia subito per la baili, consoli. Vice consoli, et altri gius evienti fatto auentario, et consignato a chi el defonte bauera ordinato, et de cio per el capelan, et altri delli detti luggii sia fatto particolar nota dell'auentario di tutte le robbe particularmente, belisarà sta consignate, et l'ordine, cse saueran, no a seguir delle ditte robbe secondo el ter. tamento fatto per il defonto, fucendosi far di viceuer del tutto, non possendo li commensary de tal de fonti Sauer percaus sa de tal inventarij, et consignation pur angaria de ducati doi, et da li ingiu secondo la faculta lascierano, quelli ue: ramente ese morisseno ab intestato sia: no obligati li baili, consoli, Viceconsoli,

in presentia de doi mercadanti che siano testimonij, alli quali debbano far sottosevis uer detti auentavij, et metter le robbe in buona custodia et siane bem gouernate; et guam primum se possi debbano dar aui so de qui alli mercadanti de chi serà la vobba, non possendo quella uender, ne als tromente di quella disponer cosa a leuna; fino che dalli patroni di essa robba non bas ueranno auiso, et ordine di quello, che doueranno seguir di quella, et Interim babbino detti consoli, et baili à bem custo; dir, et gouernar dette robbe?

Li Bedipadri di monte sion per il predicar; et confessar la quadragesima Sabbino dal cotimo la elemosina consueta de savassi 33 o . c5e sono ducati i io : a f 6 n 4 per due, et il console per sue spese di bavca, ui aggio, et altro non possi pon cr à cotimo piu de

ducati uinticinque à 5 6 p 4 per descato, ne altra spesa possi Sauer cotimo per dito conto sotto alcun uelame. ....

L' 1 percse potria occorrer, che accascasse qual: che altra occorrentia di faraltre spece, che per esser il Hor del console al cairo cosa no: ua non ci sa sova notitia, pero accadendo cosa alcuna altra, che fusse di necessità aspet. tante à cotimo, et etiam di far Vice console in Alessandria, come de fattori al riceuex le robbe se bisognara, et altre cose lui con: sule con il suo conseglio de in possi delibe: var per li tre quarti delle ballotte quello, che li pavera, et mondar de qui le copie de sal operation al presente collegio da esser dedutte a quello, et per quello deliberato quanto che li parera convenir di ragion, quista il tenor della parte presa in talma: teria, debba esso nostro console esseguir li ordeni nostri, et precipue la parte presanelli

ecc. conseglio di pregadi sotto di 29. settembrio is 34. et altre parti precedenti prese in tal materia, per le guali è statuito, cse dimuda in muda si sera il cotimo, pero Zoguello ese tocca, et perise Sora non ua galie ordenariamente di anno in anno, però strettamente sia commesso al grefato console, che debbi de anno m anno principiando Ilgiorno, che si intreva nel consulato neder le spese che Sanera fatto per conto di cotimo, et quello, che bauera scosso de li, et se la spesa sarà piu del scosso debbi tuor tutte le tratte date de li, et se la spesa sera piu del scosso, debbi tuor tutte le traste date de li in quell'ans, et Aimar quas to montano, et partir quel pui auanzasse del scosso alla speca fatta, et metter tanto per cento de pris perso alle preditte robbe, et far satisfar à tutti quello, che toccasse, accio: che di anno in anno si saldi il preditto cotis mo giusta il tonor delle greditte leggi. Il che debba esseguir senza dilation, eccettione

aut esculation sotto le pene comprese in desse leggi.

M este parte il Mag. missier Z man francesco di priuli proueditor sopra il cotimo di ales. sandria absente il suo collega, come presi sidente del detto collegio, che per auttorità di guello sia deliberato. che ditto & Dingo vonco Ftar debbi in Alessandria, nel gual loco debbi riceuer tutte le tratte si davan: no per mercadanti, et quelli sagramenton cse le Sabbino date giuste, mandando per ogni navilio la copia di tremeci in tre mess non essendo impedito da nauily, che si partisseno di Alessandria, et se fusse impedito subito espedito partiti li nauilij debbi andar al cairo dal climo console à tecor notta delle spese l'Sauera fatto, itache ogni anno possi mondar de qui il scontro del scosso, et egese fatte, et la copia di parte, et tutte altre cose, come in ditta sua elettion

si contiene. douendo Sauer di sasario in loco delli ducati sessanta, che per auanti erasta Statuito Venetiani cento all'amno, accio possi sostentarsi, et ceruir cotimo, con quella fede diligentia, et realta, come si promet: seno, che debbi fare, aggiongendo etiam alli detti coi obliggi l'infrascritto: ... Che debbi di amno in anno weder il scosso, et spesa, che Sauera fatto il console per co: to di cotimo, et sela spesa sava stata magi giore del scosso, debbi aricordar al magconsole, che saldi cotimo di perso giusta Sa forma delle leggi, douendo nelli cui scontri, che mandera de qui mandarno: ta di Sauer fatto tal effetto nel caso preditto, che la spesa dell'amno eccedessi il scosso. In religios con Futti li modi, conditio: ni, et obligationi giusta la cua election: Desi.g.

Denon. i. et captum fuit. ....

## M. D. XLvi die XXVIII. Maij in Rogatio. X

Ca accio detti creditori uengono a paga: mento dello restante delli sui crediti, co: si contentando li predetti creditori, et li mercadanti cse famo à ditto wagaio, Sia preco, che decatero gionto serà il. presente ordine in Alessandria, il predetto Viceconsole, et sui successon seusder non possino deli, senon una per cento delle doi per cento cresiscuode deli per le tratte et l'altra una percento si debba scuoder de qui per le tratte, et stime di alessandria in tomti saraffi, riducendo il saraffo a grossi otto a oro per sarafo di alessandia, come des ualor suo, della qual una percento se Sabbia a tenir cassa segarata per lipro: ueditori nostri, et lo tratto di tempo in tempo diunder ger ratta alli credittoni predetti fic no ad integro pagamento, intendando etiá

che tutto guello, che soprabondera della ditta una per cento, che savodera il console, ouer viceconsole de li in Alessandria des tratta la spesa ordinaria, et salary, tutto debbi di tempo in tempo chinider per ratta alli preditti creditori, accioche presto ste ce debbi alleuar il preditto cotimo da tanti grauami de debiti, et interessi.

M.D. X Lviij. die iij. fer bruarij in collegio Atag<sup>cos</sup> dhorp sapientum suger mercatura, et provisor, super cotimis.

Si uede de giorno in giorno multiplicar le spese, et altri inconuenienti, che si fa per li consoli, et Viceconsoli di alessandria, gual spese sono molto differenti dalla buona consuetudine usata per molti consoli gual cose causano molti danni, et interessi al cotimo preditto, et per conseguens alli mercadanti, cse famno à tal uiaggio, percse doue doueria ba: star poca angaria alle mercantie, cse suppleria à pagar le spese de li, peli detti inconue: nienti, si convien gravar la mercantia più del conveneusle, però è conveniente per be: neficio publico farne guella provisione, cse conviene, à limitar le spese, et salarij de li à modo antiquo, et come de iure si deve

far bora, però

{ anderà parte che per auttorità di guesto collifesia preso, et statuito, che le spese, et salarigi delli infrasevitti salariadi di Alessandria, siano limitadi, et modificadi in la cossosorita

ta forma. N.

Al capellano, che anderanno col futuro console, et successori suoi li sia dato di salario all'amno dal cotimo nostro ducati guaranta da s-6 y se per ducato, et chel console sia obligato farli le spece di bocca, per le gual

spese Sauer debba da cotimo ducati guava:

ta all'anno à rason de f 6 p 4 perducato.

Jea che in tutto habbi ducati ottanto, ne altro

possi hauer da cotimo, ma ben habia le utilità

consuete della cancellaria, et delle fede, che

farà, come haueua i sui precessori.

Item non se possi nelle cere della capella mu:

tandole alli giorni consueti spender piu de

ducati uinti all'anno à f 6 p 4 per ducato,

ne altra spesa si possi far perconto de ditte

cere. ...

Al Medico fivico, che anderà ut supra li sia, dato di salario all'anno ducati cento e uinti, à & 6 y 4 per ducato, et il consolo sia obligato farli le spece di bocca, per le gual bauero debbi da cotimo ducati guaranta da & 6 y 4. per ducato per ditte spese di bocca. Ne babbia altra utilita da cotimo, et debba medicar tutta la nation senza spesa alcuna.

Al Barbier, ceroico, che anderà, ut supra, li sia dato di salavio ducati guaranta all'anno à rason de s 6 p 4 per ducato, non habbia da cotimo spese di bocca aut altra utilità, et debba medicar tutti guelli della nation senza cpesa alcuna. Et perche hanno introdutto di dar salario ad uno specier cosa inconsue ta, però, sia preso, che ditta spesa del tutto, et per tutto sia annibilata, ne per conto di costimo si possi far spesa alcuna in ditto spicier.

Al Zago, si sia dato per conto di cotimo di salario all'anno, tra spesa di bocca, et ogni altra cosa ducati uinti a f 6 p 4 per ducato; non possi da cotimo Sauer altra utilità, ce non per cesuar si fontegsi ducati sei all'anno, sicse in tutto Sabbia ducati uintisei da f 6 p 4 per ducato, ne possi da cotimo Sauer altra utilità, ne regalia sotto alcun uelame, aut preterto, ne per conto di uelle, ne di sacseti, aut altro, ben di fuora via

babbia le sue utilità solite, Per far tenir ue ramente il libro del cotimo, il console non possi spender siu de ducati xij. all'anno à 1 6 y 4 per ducato. Intendando etiam, se con gue to denaro faccia poi acconciar il suo libro, che porterà de gui il suo Zornal cenza altra spesa di cotimo.

Li dui camerlenghi siamo eletti al solito per el cuo conseglio de li, ne altrimenti si possi far, li guali Sabbino da cotimo di salario all'anno ducati dodeci per cadauno a f- by a per ducato, douendo tenir scontro del console insta il modo antiguo, et far insieme me con il console le stime delle robbe, instendandosi, che partida alcuna non sia admendendosi, che partida alcuna non sia admendendosi, che partida alcuna non sia admendendosi, ese partida alcuna non sia admendendosi, ese partida alcuna non sia admendendosi, ese partida alcuna non sia admendendo de desticame merlenghi, eseendo obligati di amno in amno mandar la copia de detti sui scontri sotto bolla all'officio di proueditori nostri di come

mum, cotimo di Alessanoria, da esser sconz tradi poi con li libri delli consuli sotto pena di detti camerlenghi di perder il salavio suo, et oltra de ducati cento da esser fatti debitori in cotimo, et accio che si faccia detto effetto, li proueditori di cotimo debbano consignar al nuouo console tanti scontri che facciano il suo tempo, et siano dopoi per lassar deli una copia, et lo autentico manz dar de qui. ».

Che se tenghi uno solo Fuvciman grande, il gual habbia di salario ducati occanta all'anno senza altra spesa, ne utilità, ne resgalia, et un altro turciman piccolo, gual habbia ducati trenta all'anno tutti a f. 6.

y. 4 per ducato, guali supplicamo per l'una, et l'altra lingua da escer eletti peril conseglio de xij. de li;

Al boabo del fontego li sia dato di salario all'

anno ducati dodeci à Lby 4 per ducato, ne sabbia altra spesa utilità, ouer regalia da cotimo.

Sia dato al console per uin per dispensar à mori. Turchi, et altri, ducati trentacinque all'anno à l'6 y 4 per clucato, ne per dito conto possi metter a conto di cotimo altra spesa per detti vini, che si predetti ducati 35.00

Non possi detto console, et successori, ne ale tri poner à conto di cotimo spese di portax si le robbe del console, come di cadarino del la fameglia drento in Alessandria, ne al suo partir fuora piu de ducati uinticinque à 1 6 y 4 per ducato per ogni consolato, per lo entrar, et uscir, ne altra epesa possi sauer cottimo per dito conto ...

Non possi el predito console, ut supra spender in messi di ogni gualità ese li accadesse spaz-

zar, saluo ducati guindeci da l'6 p. a. per du: cato all'anno, notando particularmente à chi lisauerà d'ati, et perche bisogno sauerà sonz: zato. ~.

Non possi el greditto console, et successorifars altri precenti per conto di cotimo faluo li or. denary ise si famno al suo intrar in Alessano dria, et quelli cre si famno in mutatione de signori, per li qual presenti, et spece, non possi sponder più de ducati dusento per la entrada compresi li presenti se danno de qui in ditti ducati. 200 intendendo alla sua en: trada solamente, li qual ducati ducento so no da L 6 y a per ducato. Item per presenti che hauesse à far in mutation de signori, et altri precenti estraordinary non possispe: der gin, accadendo de ducati cento à L6: y.4. per ducato, dandoli con le parte prese deli in li uni concegli per li tre quarti delle ballotte, et non altrimenti. ...

Frem la spesa

Tem la spesa di andar à Zardini del tutto in tutto sia leuata, ne cosimo per tal causa bab: bia spesa alcuna.

Che non sua licito ad alcuno metter à conto di cotiono opera alcuna de affitto di magazen, ant altro ese si tolesse per accommodare mercadanti, ma che ogni uno, che uorrà mas gazen lo paghi del suo.

Li consoli, et Viceconcoli di farsi esiamano ogni tratto al cairo con grandissima spesa, et interesse di cotimo, et quod peius est tureno dusati centocinquanta per sua factica contra ogni forma di ragion, et giustitia, et contra le leggi nostre, però sia etiam preso, ese non possa il console presente, siue successori andar al cairo per cosa miuna, ese sendo li commandamenti del ser mo signor Turco, ese alcun console possi escer astretto ano

darui, et se anderanno uadino a sue spese, ne per cotimo possino sauer cosa alcuna, ma essendo astretti andarai per causa pub: lica, debbino formar li processi della causa. ese l'sà astretto andar, et manear de qui pro: cessi, da esser dedutti al collegio delli cinque saus sopra le mercantie, et prouedite Illi cottimi insieme con le parti prese in tal materia, et per ditto collegio per li ive quanti delle ballotte sia dechiaveto se estata causa publica, et necessaria, et intalcaso li sia fatto bon le spess' come sorrà conue: niente, ma li ducati iso ne piu, ne meno per sua mercede, questo non possino sauer per niun modo, et delli passati consoli, et Vice consoli che banno tolto tali ducati iso. li proueditori di cotimo debbano esceguir l' officio suo contra guoscungue. ...

Et perche si wede, che li consoli, et viceconsoli, che fommo l'espece le ballottamo nel suo conse,

glio guando le piace et conculcano una spesa, in Faltra, adeocse. Si ballotta siper il longo tempo, come per ballotarle molte incieme. non puoleno far wero giuditio, quali siano admissibile, et ragioneuole, et quale non, et però sia preso, che di mese in mese, et non altri: menti il console cca obligato far ballottar tutte, et cadauna spera à spera per spera separata, et sia d'ogni minima summa, et con ger detto conseglio grander quelle, che li paveranno necessarie, et opportune con litre quarti delle ballotte, et non altrimenti, douchdo hi camerlenghi dar gurramento al conseglio che ballottino per conscientia, es se fusse posta spesa alcuna a conto di cotimo quantog minima, ese non fusce ballottata nel mere, coela sera fatta, et cosi Callotata a spera per spera con giuvamento non possi esser fatta buona al console nella revision si fara, ma sia rivatta dal suo conto senza altro conse:

glio, non ostamte fusce preso per il conseglio di xij de li jenza li muodi sopradetti, et gue sto con le pene giusta li ordeni dell'officio suo:

Lit acciocse di tempo in tempo si reuedino le spece delli consoli predetti per beneficio de co: timo, et della mercantia sia preco, con non si possi far buon al ditto console, et così à suoi successori spesa alcuna di gualongue qualità, sepoi che torneranno de qui delli sui consolati subito dati li cui conti non saranne remiste tutte le spece à speca per speca per li proueditori di cosimo, che all'hora si troueranne et wouandone alcuna, che per opinion del suo rasonato gli pavesse menitar esser ritratta quella servatis servandis, et citatis citan: dis debbano verrar, ouer laudar, come gli parera concenir di ragione, non ostante cse fusse presa parte nelli concegli, che ditta speca andasse a conto di cotimo, et ce detti consoli si sentironno gratiati possino interponer

l'appellatione sue all'officio di promedition di cotimo, et tal cause di appellationi gias no redutte al collegio delli cinque sani nos stri popra la mercantia, et proceditori delli altri dui cotimi, et se si cazizasse alcuno, et fusse impedito, itache non potessero esser al numero de nuove, che manco non possino for tal quiditio si debba tuor il suplimento delli officiali nostri alle vason uecchie, et in caso ese non suppliscano quelli delle rason nuoue, ouer x saui sopra le decime, acciocse siano al detto numero de nuove, et per ditto collegio a bossoli, et ballotte con guramento auditis audiendis, et citatis ci: tonder terminar tal cause, come gli parera convenirce di ragione, et quello che per cer ballotte sera giudicato sia inappellabile, no derogomdo per la presente parte in cosa alcuna all'autorità di promeditori di cotimo in weder li libri delli passati consoli, et Vice: consoli, et far l'officio suo contra guescun=

es

con

0

que giusta li ordeni dell'officio suo. ~

Insuper sia etiam preso che occorrendo qual che garbuglio, et uania in Alessandria, che sia general, et universal a la nation non si possi metter à cotimo, nisi revuato l'ordine preso in questo conveglio sotto di sette decembre prossimo preterite per le cose del cotimo di pamasco, qual intutto, et per tutto se habbia in ogni sua parte ad osseriar etiam in cotimo di alessandria li qual ordeni presi sono del sotto seritto ternor viz.

L'anderà parte, che salue, et viseruate tutte le parti prese in guerto conseglio à que: sa non repugnomte, sia per auttorità di questo conseglio preso, che de catero non si possi far processo alcuno in alessanoria di alcuno che dimondi rifacimento, de gara bugli, camie, et altre spese, saluo per il co:

sole nostre di Alessondria, et per momo del capellono suo, qual Saunta la diman: da che foromne quelli, che dimanderanno tal vefacimento, debba sempre sogra essa cimanda procieder con riseruatione de tutte le rason di cotimo essaminando il capellan, et non altri li tertimonij produtti presente il console qual testimonij si facciono davo in nota al dor della loro dimonda, et interrogandoli se sanno interesse, etse samo si: mil cause, et delli presenti che erono à tal cose, et se sommo intese, et da chi, quali testimonij siano omni exceptione maiores, dandoli giuramento, et facendo che il con: sole sottosceriai à cadauno delli detti tertimony, et seli tertimony chiamassero con: testi, essaminar li contreti, ac etiam debs bi il console sotto debito di sagramento in= formarri, se ui e, ragion alcuna per corimo, et se ui fusse avicordar qualche tertimonio, o, vagion, che si pottesse dedur, for essami=

nor, et dedur le ragion di cotimo nellipro: cessi detti, li guali processi formati sempre con ogni rescritto sotto bolla per essiconsoli siano mandati de qui con lettere driciate alli cinque sam nostri sopra la mercantia es proueditori di cotimo, et se aleramente seranno formati, siano nulli, li qual processi uenuti che seranno de qui siamo fatti riue der al rasonato di cotimo, et sempre li autsentichi restino in mono del nodaro di Cotimo, quali processi ueduti per detti proueditori di cotimo, et ben essaminate ditte ca: use Siano dedutte al collegio di cinque saus nostri sopra la mercantia, et prouediton de tutti tre li cotimi. Itache siano undeci giude: ci, et non meno, et sesi cacciasse qualise uno, ouer mancasse per infermità, o altro impedimento si debba tuor di x saus sopra le decime tombi, che faccia al numero de undeci, li quali uditi li auocati di quelli 85 dimandomo li vofacimenti, et cosi livasonati

di cotimo, et auocati ueduti li processi, et leggi in talmateria debbano terminar detti garbugli se sono generali, ouer particolari, come gli pavera per conscientia douendo delli generali, et universali darli li crediti conveneuoli, che li pareranno, et delli par: ticulari far che uadino a spese di coloro, che Saucranno Saunto il garbuglio, et tutto co quiramento, da esserli dato per li presidenti del detto collegio, che ballottino per conscientia, non intendendosi preso, cre alcun garbu. glio uddi a conto di cotimo, saluo con nuo: ue ballotte delle ditte xi. et non meno, co tutte nuoue siono de si, et quello, che somà preco per ditto collegio sia fermo, et ualido, co: me se fusse preso per questo conseglio. He altromente possi esser fatto ouon ad al: cuno summa alcuna per causa di garbuglio, et refacimento di spese, che pretendesseno Sauer dal cotimo per conto di cause degonbugli, et uanie. ...

2

0-

12

Insuper non possi de catero per li pagameti, cse si favanno alli consoli de guelli, cse ue nivanno creditori uender all'incanto suna per cento, et altri crediti di cotimo per pazgar guelle, se non quello diligentemente uèdute, et essaminati si sui conti ma debbino aspettar il suo pagamento uno dopo s'altro nelli fondi, cse gli sono ebligazti, come fanno si altri creditori di esso contimo, acciocse non ce dagsi più interesse al cotimo di guello, cse per fin sora sa saunto, Intendando, cse delba principiar il presente ordine nel console uenturo, cse sava eletto, et cosi nelli successori. Si

Hon possa mai esser sospesa ne alterata la presente parte in cosa alcuna, se non con li cinque sesti di guesto conseglio.

Et perose per inanti è preso, cse in conciax alli fontegsi non si possi spender in un con:

solato piu de savafiiro. con li modi, et con: ditioni in ditta parte dechiaviti, ac etiam es. sendo sora statuito, che in messi non si possi spender più de ducati. XV. all'anno, et li presenti all'intrada del console durati. dusento, computa li presenti si dano de qui, et in mutatione de signon, et altri preceti estra ordinary ducati cento all'amno; et perche potria accader, che nelle sopraditte cose, et altre spese uenisse qualis d'occasio di necessita di spender più della ditta limita: tione, il che ai fusse necessario per ingen: tissimi bisogni trapassar desta summa, e cosa congrua proveder, che tal limitatio: ne in tal caso di necessita si possi alterar, pero sia preco, che si accadera per causo necessarie. et urgenti far qui della detta limitatione, il console non si faccia cre: ditor altramente della spesa, ma mandi de qui le scritture, et parte prese in tal ma= teria, qual dedutte al collègio delli sopracetti

ina a=

02

,

,

cinque saus insieme con li proueditori delli altri cotimi possino per li tre guarti delle ballotte con giuramento decider guanto li parera conuenirore di ragion in tal materia, et guello che per loro sarà preso sia fermo, et ualido, come se fusse preso in querto comi. Intendando che sia rasonato il saraffo di Alessandrio per li ducati sopradetti da for que per ducato delle limitationi sopradette da la la saraffi tre de m'es per ogni ducato, da la la que per ducato.

M.D. XLvij die vij februarij in Rogatis.

L'I si uede di giorno in giorno per gratia de pio multiplicar le facende al viaggio no: stro di Alessandria, et tanto più si puo sperar, che debbi megliorar, quanto che limer: cadanti nostri viederanno, che se regoli, quel viaggio, et che si faccia uno console ordinario, come si soleua far, acciocse li mercadanti nostri stiano di buon amimo, et securi, ese le facende loro non perivanno pernon esser li im capo rapresentante la signonia nostra, ac etiam li mercadanti mon, ese uederanno andar un console al solito de li, se innamime ranno à mandar à tuor delle specie, et altre robbe, uedando ese ci unol continuar al modo

nostro antiguo, gero

L'andera parte, che per autorità di questo con seglio sia prevo, et statuito da esser poi con simato nel nostro maggior conseglio, che sia eletto un console in alessandria persons timo di guesto conseglio, et quatro mandi elettoria nel maggior conseglio, il qual debi ba star console anni tre dopoi che sera de li gionto, il qual sauer debba di salario di cottimo nostro di Alessandria ducati quatro cento all'anno, à rason de L 6 y a perducato netti di ogni angania per sue spere, ol tra quello li dona la donna di Alessandria.

per nome del signor turco, et quello, cse sara eletto sia tenuto partir con quello passaggio, che li sorrà imposto per li saui nostri sopra La morcantia, et proueditini de detto cotimo, qual console dessa menax con lui un capellono, un medico ficico. un barbier, et un Tago, con il salario, et mudi presi per li sami nostri sogra la mercantia, et proueditori delli cotimi, ne altro bossi spender, ne dar maggior salario ac alcuno saluo quanto è statto deliberato per ditto collegio, sa qual limitatione, e dechiavatione sia approbata, et laudata in tutto, et pertutto, et sia eletto conhi musdi dec Siaviti in quello. In religuir ue: vo sia con tutti li muedi, auttorita giu risdittioni, consolazi, vegalie, et altro, come sono stati li altri consoli, et accio si possi satisfar il preditto console, et salariati delle loro mercede, et far l'altre spese necessarie limitatile, ut supra, non

supplendo la una delle doi per cento di alessandria, che si scuode Sora solamento sta preso, ise sia posta altra meta per cento, ita de de catero se babbia à scuoder una e meza per cento de G in Alessandri per le tratte con li muodi, et muodi form che sova si seuede l'una, et che si seudevà le due per cento prima, sa qual una emezi per cento sia deputata al salavio despre fato console, salariati, et altre spese copra ditte, la qual meza per cento, chesi pone Sora sia ao imprestido da esser restituito quello, cre pagreronno per la ditta moza per cento in l'una per cento, che si scuode de qui pagati quelli creditori, che sora è de putata ditta una percento. Douendo ilfe: del nostro Teeppo Ronco seriuan delli det a proueditori temir conto distinto, et real de guelli, che pagreranno dita mela per cento: ?

M.D. & Lix. die XVij.

Junij in collegio magni:
ficorum Dñoz. guingue
sapientum super mer:
catura, et.D. prous:
corum super co:
timis:

febraro is 4 % prossimo preterito, et confirmato poi nelle eco conseglio di pregadi
sotto di otto del preditto mese preso uno capi:
tolo tra li altri nelle scansationi, et revi
sion fatte per ditto collegio delle spece che
si doueua far per il mage concole che do
ueua escer elotto, che de catero non si poter
se metter per li consoli à conto di cottino
spesa alcuna de specierotto come era An
introdutto de li, ma che ditta spesa fusce le
uata; onde essendo sta eletto console me
Piero bembo sora è comparso inanti detto cole

legio, et fattoli intender, che la spesa de desto specierotto e spesa, che piu che necessaria, senza la qual non si puo Sabitar deli, perise Sauendo Sora facto provision di mondar con= solo deli, et douendosi partir con le galie per consequens ne andera mobili mercadanti, si nobel come cittadini itacse se alcuno se amalasso, et Sauesse medico, et barbier, et non Sauesse in li possi componer le medicine, certo saria cosa frustatoria Sauer tal spesa di medico, et bar: bier non sauendo, chi possi componer le me: dicine, che per li diti seranno ordinate, però Sa supplicato, che per beneficio universal. et di tutta la natione sue signorie ucalia: no terminar ditta spesa dispicieroto, et darli quel salario, che li par conveniente ad uno, ese si parte de qui per andar della a far tal officio. onde Sauendo sue Signorie udito ditto mp Piero Bembo eletto console, et uisto, che per inconsideratione e sta lehata detta spesa, la qual invero è più ese necessaria, però met

> M.D. XLix die xxviij. Iulij in collegio ultra scripto.

Se attento, che il medico ficico, che unoli condur il precente console di Alessandria non unol andar per si pocco salario, qual è de ducati cento e minti all'amno a 16. y 4. per ducato, ne troccandosi persona di gualita, Beuogli andar à seruirlo, pen si contentera desto medico andar conduca uinti di più all'amno à rason de l'on a p ducato, però mestemo parte, che se sassio à crescer à desto fisico ducati winti, ostra li discati cento e winti, che fu preso, che l bauesse per suc salario. Itache sawer dei bi ducati cento e quaranta all'anno à rason de l'on a per ducato, ne altra spesa, aut regalia possi bawer da cotimo. In religuis sia obligato à tutte le leggi fatto in materia de desti fisichi, la qual deliberatione sia confirmata nel conseglio di pregadi. »

M.D. Xlix die XXIII.

Junij in Rogatis. W.

Siano confirmate le deliberationi fatte per li saui nostri sopra la mercantia, es proueditori di cotimo circa allo augumento fatto al Medico físico de ducati uinti all' anno à rason de L 6 n 4 per ducato, peis non si troua, chi nolesse andar per il salavio de ducati cento e ninti all'anno. Item che sia ritornato il spicieroto, come cosa necessaria con il salario de ducati doi al mese à live sei foldi quatro per ducato, si come in essa deliberation e preso. ...

## M. D. x lix die xi January in Rogatis

Somo s Tiero Bembo, il qual era conserva in Alecsandria, è cosa conveniente, et beneficio, et utilità della mercantia, et segurta delli mercadanti forr elettione di uno novo console in loco di quello, si co: me li mercadanti, che fanno à ditto viaggio instantemente vicercano, però

701.99

Landera parte, che per autorità di questo conseglio sa preso, che nel primo mag= gior conseglio per serutinio del presente! es quatro mano d'electione di quello sia electo un console un alessandria per anni tre con salario de ducati quatrocento all'anno à 1 6 y 4 per ducato netti, et con aleve dilità, modi et condition, che fu eletto il q prefato nobel somo & Piero Bembo, come si convien nella parte presa sotto di 8. febraro . 1548. Intendando che quello, che sera eletto debba al sutto partiri con la présente naux Dolfina messa per ditto maggio sotto pena de ducati cinquecento, et di esser subito fatto in suo luggo. .....

L'eperche per lettere, che homo haunte li proueditori nostri del prefato cotimo del quobel somo & Piero bembo prefato, ac etiam dal precente Vice console se intende che li camerlenghi no unoleno far l'officio

loro con il cargo, et salario statuitoli per la scansatione fatta per li saui nostri sopra la mercantia, et li proveditori delli cotimi sotto di. 4. febraro. is 48. et confirmata in questo conseglio, però acciocse in tal, et simil cause si deliberi quello, cse parera esser di pui profitto del cotimo nostro senja attediar questo conseglio in tal materie, sia preso, coe futto quello, che per li sani nostri sopra la mercantia, et procediton delli cotimi, ouero per la maggior par te de quelli per li doi terzi delle ballotte sava deliberato in tal, et simil materie deb: bi esser fermo, et ualido, come se fusse pre= so in guesto conseglio, douendo il con= sole, che sava eletto, et successor in guer sta, et in ogni altra cosa essequir l'or: dine, et commissione che li sava data per li proueditori nostri a beneficio del cotis mo nostro delli mercadonti, et mer: cantia. ....

Sia etiam data autorita alli prefatti saui nostri, et proueditori delli cotimi nel modo sopraditto con li doi terzi delle ballotte far provisione del danaro bisognevole alli deti presenti per la espedition del console con mie nor danno di cotimo, come li parera, douene do esser fermo quello che prenderanno, ut supra, come se susse stato in questo consee glio, accio si faccio presto l'espeditione del prefato console nostro.

Præterea sa etiam preso, che per questo coti:
mo se babbi à reiterar lettere à constantino:
poli, et altroue, come farà bisogno, al bailo
nostro, che debba procurar di ottenir li
commandamenti, et altro in beneficio del:
li consoli nostri d'allessandria, et dami:
ata, come su preso in questo conseglio
sotto di 23. luglio preterito.

Sia etiam preso, che non possino esser eletti

Vice consoli in caso di ua cantia de consoli ordinary. Se Sauendo per il prefato fatto ufficio de Vice console non Saueranno fede dall'officio di proveditori nostri so: pra il cotimo d' Alessandria di Sauer man: dato li conti sui de qui delli loro Vicecon: soli, et etiam tutte le altre scritture, che sono obligati a mondor, et che babbi= no fede dalli proueditori prefati. che la loro administratione delle cose di Cotimo, et di robbe di mercadanti sene Saveranno mangiato come Viceconsoli sia stata fatta per Coro, et saldati lismi conti, et dispensate le roche, et danari ma: negiati da particolari dell'officio suo gius ta la continentia delle leggi, ne esser possino altrimenti reeletti Vice consoli, aut consoli ordinary, et essendo eletti contra il presente ordine l'ogerationi sue se intendino de niun ualor. Etla precente parte quanto all'elettion del

prefatto console non se intendi gresa se sa non sarà confirmata nes maggior con: seglio: ....

M.D. XLix. die Xi.

Sanuarij. ~.

Posita fuit pars suprascripta in maiori
consilio quo ad electionem consulis per

M.D. XLix. die XXij.

mensis July in Regation.

Partendose con le presente galie d'alessans dria il dessignato consule nostro di Alessas dria, è, neccessario per beneficio della nastion nostra, et de tutti li mercadanti obstenir commandamenti dalla cicelsa porta in la sotto seriera, formo, et però. Sia preso, che sij soritto por il primo spato, che si farà per la signoria nostra al present

Baylo nostro in constantinopoli, che con egni instantia, et prestezza Vogli procurar d'ottenir le sotto scritte cose dalla eccelsa porta, et ottenute for far comondamenti, criari, et largii al Magnifico Bascia del carero, cse debbi ditte ordination observer, et far observar alli ministri di quel cere niseimo signor, si in alessonòria, come damiata, brulle, rosseto, et altri lo: est dillo egypto, senza contradittion, aut exception alcuna ad ogni vichiesta del consule nostro di Alessandria, et quanto presto saronno ottenuti subito mondavli dupplicati in Alessandria al consolo nostro, facendo dapoi quelli tradur in nottea lingua, et mandar una Copia al ditto consule, et una de qui alli proueditor nostri al cotimo d'Alessanz dria, acció se possi saper guello che, é, sta ottenuto, et prima. ....

Obeper quelli della Doana, et comercij di Ales sandria Damiato, Brulle, roseto, et altre scale sia fatto pagar alli nostri Mar: cadanti il dretto del serenissimo signor della Vicita solum per quanto correrans no le robbe à contadi, si come si os: serua nella soria, et come è, piu conuemente, et questo acció, che li Marcadanti nostri, che si sanno messi à tal maggio, et che con galie, et Haue metterano li sui cauedali possino esfer satisfatti, che non se li tuol, se non quello, che de inve Vien alla casenda del sere nissimo signor, et possi ditte galie con tinuar, et wenir de li, et ingrossarsi ogni giorno di facende, come, e, intentio di Marcadanti far à beneficio del Sevenissimo gran signor: ~

I sem, che si seviui estiam al prefatto Mas gnifico Bascia del caiero, che uoglia

scriuer alli emini, et altri cse gouerna Damiata rosseto, Brullo, et altri locsi di quelle scale, che ungliono ad ogni vie chiesta delli consuli nostri d'Alessandria dar ogni fauor, et agusto, che li diman: derano si in for scuoder dalli sudditi nostri quello ese lezize nostre coman: dono, come essom non usglimo impedirei in faccorir alcuno di nostri contra hi consuli, come s'intende de molte fiatte fano per li faccon che li danno alli Morcadonti, ac etiom, che rechie: dendo cosi el consule nostro d'Alexam= dria debbino quelli nortri, che lui ordiz neva, che siano condutti in Alesandrias non dewedore and down ogni factor. et farli andar, como ferano richiesti da essi consuli nostri d'Alessandria:

Insuper sia etiam preso, che per far ben docille il prefatto dessignato consule, et c'sel sy bem instrutto delle cose, c'se li sonno commesse à beneficio del prefatto cottimo, et nation nostra c'se si debbi poner nella commission sua Futto le parte prese in guesto conseglio necessarie al gouerno del consulato suo, si come li sara arricordato per li proueditori del prefatto Cottimo.

Siano etiam confirmate le deliberation fatte per li sauj nostri sopra la mercan: tia, et Proueditoni di cottimi, Circa allo augumento fatto al Medico fisico, de ducati Vinti all'anno à rason de 16.

y a per ducato, perche non si attrouaua chi uolesse andar per il salario de ducati cento, è uinti all'anno. Item se sia vitornato il spicieroto, come cosa necessaria, con il salario de ducati doi al mese, à 16 y a per ducato, come in essa delibération, è preso: ~.

M.D. Lij Die XXij mis septembris in Rogatis: ~

Si è, sempre visto, cse li maggiori no: stri con ogni studio et cura Sanno procurato, che li suoi Marcadanti habbino de quelli benefici, se secon do s'occasion, et opportunita di tempi si sonno potuete Sauere maggiori, il che bano fatto si perche quelli negocino bene le sue mercantie come anco per fax la citta nostra abondante di specie alla quale concorcuono molte nationi per leuavlo, negociondo, et sassando in guella, delle loro mercantie con be= neficio Universal. Sora mo pare che in mano de nostri non Vengsi dal viage gio d'Alessandria guella gumtita di spetie che soleua: la gual cosa non accade per altro, che per causa di molh

desauantazi ese sommo de la, in Alessan: dria nostri Marcadonti, li quali procie: deno, che stando loro in Alessandrias, le spetie le quale sonno condutte al Caijro da groprij patroni, et Marca= danti di quelle con le carouane su= bito sono leuate da Gebrei, et mori, che la si attrouano con somma Coro auantaggio per non sauer concorcha da nostri, et fomo ancsora questi se: brei, et Mori Uno cativo effecto, ese quando samo comprato quelle spetie. che ungliono, mostrano di poi littere da Venetia, de le spetie sonno in pretio, et le fomo montar, il che vitorna in danno equidente delli nostri Marca: danti, et da essi Sebrer sonno Cargate sopra nortri navilij, et condutto à ve netia, La onde li grediti nostri marcasanti sonno sforzati di tuor quelle spetie, che sonno state comprate da

Mori, et sebrei per la maggior parte sa: gallate, et deteriorate condutte da quelli in Alessandria, li quali dal caijvo in Alexandria ne uogliono guadagnar. et conseguir Utilità, talese, come e dei to, li nostri le pagono molto piu care, et sono sforzati di tuor quello, che e as umzato all'altri. Oltra de cio per la comodita, cs' Sanno essi Mon, et Se brei di comprar marcadantie in que: Sta Città, et condunce sopra nostre na ue, et Namly in Alessandria: quelle conducono subito al Cayro, et sonno le prime chaciate, Falchénostri Mona: donti, che sonno in Alessandria, qual: che fiata tengono doi, o, tre amni li suoi cauedalli per non poterli spazzar alla qual cosa por beneficio della morcan= ha non si die metter dilattione difar guella meglior provisione, che sij por: sibille, la gual sorra buona, et gaglion.

da quando il consule nostro, cs. sora fa residentia in Alessondria, fusco in liberta d'andar à stantiar con li Marcadonti al Cajro. Il che per certo non torneria se non in grande Gene? ficio, per che sel prefasto consule no: stro stantiera nel Caijro, non Saura: no ardir Giprefasi Sebrei, et Mori, ne potranno star alla fronte de uno con: sule seguiria anchor, che d'a metter in grande consideration, che quando fusse bisogno di biane per questa Città, se n' Saueria da quello Bassa molto meglior mercato bona robba, er meglior mesura di quello co hora sisa in Alekandria dal Malen co e Hebres, le quali costano care, et sono sagal: lato con moli sporterri, et le da co cative mesure, et molt altri beneficij ne succederiano, si come del tutto ne sovine, et ne da particular informa-

tione el Nobel Suomo Daniel Barba: rigo Sora consule in Alessandria, et conseglia que sta provisione, la quale non solamente é, consigliato, ma etiam abrazzzata strettamente da quelli Marcadonti di questa città che fanno quel maggio: si como li savy nostri sopra La morcantia, et prouediton di quel costimo insieme con'quelli sanno consultato però non douendosi più differive di metter ad esecutione quanto, e, copra ditto: ~ L'andera parte, che per auttonta di que: sto Conseglio sia scristo, et imposto al baylo nostro in constantinogoli, che in nome della signona nostra debbi con ogni possibil mello procu: var di offenir da quella licelia porta Uno comandamento: cs'el consule, et Marcadanti nostri, con le loro mercantie possano à suo be-

neplacito star, et Sabitar al Caipo, andando, et vitornando, et comprar, et uender secondo che li parera, si co: me fonno Sora in Alessandria, Il qual comondamento sia secondo! instruction, et forma, che per li sauj nostri sopra la mercantia, et prowediton di quel costimo sava Secsia: rito, douendosi creder di ottenirlo co pocca difficulta, da guella eccelea porta, essendo cio conforme allica: pitoli che si Sano con quel serenissimo signor, il ise e di maggior dimostra tione del desiderio nostro, co babbia: mo di continuax nelli traffegiri de quel li Pacsi, con while grande delli dretti, et Commercy sur. Il qual ottenuto si debba di poi wenix in querto conse: glio por deliveror in guesta matoria quanto cara congruo, et necessario per essecutione di guesta provisiono? ».

## M. D. Lij Die xxi. Mensis Morrij: ~.

In collegio Alagnificorum Dominore guingue sapiensum super mercaturis, et omnium provisorum cotsimo rum posito fuit pare infrasorium 73.

Es fu preso nel conseglio de pregadi sotto di cei cener is a g. che non uolenzo de alcun marcadante d'alescandria far officio di camerlengo, con il cargo Datoli per quella collegio sotto di uisi feurer is a u chi era di esser scontro delli consuli nortri, et tali scontri di amno in amno mandar degui all'officio del cossimo nostro, lusta quello, che amsiguamente ci coleua far, et con l'altri cargoi, come in dista ore dination si legge. Onde Sauendo dista conseglio de pregadi dato austorita.

al preditto nostro collegio, che debbino in ditta materia for tutto quello che li parrera di maggior profito al cottimo nostro. Onde Sauendo consulta molto tal materia per esser di non poccasime portomtio non attrouandosi de li, cho uogli far tal officio con li preditti care gri. Però ditta spesa di comerlongsi e, infruituosa, et sara molto es: pediente in Loco de doi Camerlenghi, cse si suol far sora con salario de ducati xij: all'anno per Uno, che non formo beneficio alcuno a cottimo se'non sotto seriuer le tratte; però in loco de doi camerlengsi elezer de qui Una persona da ben, et legal, che Vadi in Alessandona con il cargo di camerlengso, qual faci quello cs; e, statuido por le so praditte lefte, et pero por beneficio del predetto Costimo.

Landera parti che per l'authorita data al presente collegio per la parte sopradetto de presenti s'Sabbi as deller per livary north sofra la morcantia, et proueditori del ditto cottimo d'Alessandria à bossoli, er ballote, Uno cittadin fidel nosho, qual sabbi titulo de comerlengo. il qual andor debbi con il presente consule electo, et stor debbi anni tve, it qual possi di tempo in tempo esser veelletto, et confirmado de anni tre in anni tre por detti sauy, et prouediton sopradetti, elqual Sauer debbi il corgo impostolli per la parte delis 48 de inj. fruver et come era antiquamente? Il qual. Sauer debbi per suo salario all'omno ducati sessanta da 1694 per duste da esser pagato de li in Alessondia de mesi soi in mesi ser il qual oliva

li cargoi sopraditti, Sabbi cargo di subito Saunte le trate guelle registrar in uno Cibro . che li sava dato per li proceditori nostri, et la copia di quelle al parrie d'ogni nacilio mondar & qui con la subscrittion del consule nostro, qualfa. ci fede per quel tal namilio non esser Sta date altre trate? Insuper chiam debbi esser assistente quando sara fatto conseglio per ballotar sperr, et altre cose di cottimo, subito prese li parte quelle registrar in ditto libro di Copia di le trate, et quelle for sotto servier al capellan che faci fede del prender? o, non prender di le parte delle Gallote et cressa dato sagramento al conseglio di ballotar per Institia, et fax nota de quelli che savamo stati in li consegli di Tempo in Tempo. La copia dilequal parte dessi di anno in anno mandar de qui et al compir deli tre

anni mandar de qui li ditti libri autsen: ticsi, quali de Soi sotto pena di perder tut. to il salario consignar sotto bolla al consule al suo vitorno, acció se quels le appresenti all'officio di cottimo, ne possi ditto consule andar à capello sel non Sauera fede di Sauer portato tal libro del comorlongso, et appresentato a cottimo: qual libro con le copie si de trate come di le porto, et scontri esemandera di tempo in tempo stiano in mano del Nodaro nostro di Cottimo per servirsi in scontrar in ogni etien: to, es bisognera Justa la disposition delle lezice, ese sonno poste in tal materia, et massimo della copradittio delis 4 8. Ce moncomdo ditto como len: go de cadauna cosa dell'officio suo perdi il salario de tutto il tompo. Es Saueva sornito, ne mai pun possi es: son Reeletto, ne confirmato in tal,

officio, douendo etiam eseequir tutti l'al. tri ordeni, ese di tempo in tempo per ditto collegio, sany, et proneditori di cossimo he sava importo in benefficio del coesimo predetto, et debbi colisi che sova eletto Sauer una camera nel fontego nostro, et se per caso ditto comerlengo moncasse deboi subito il consule criamar il sus conseglio, et per quello elezer un'altro con li sopraditti compsi, et salario qual faci l'officio fin che de qui si mandens Un'altro Camerlengo, Besi elezera in loco del defunto dato Turamento: > De parte n.g. De non los et captu fuit A Illico li Mag. signor cinque sauj. et proveditori di cottimo d'Alesfondia to ballotato Sier Domenego Roncso por scontro, con le condittion di sopra decriavité, nella qual Callotation inter: uene li signor cinque sauj tre sopra=

desti, et li sopradesti Proueditori di costi; mo di Ales sandrio: Saue ballote de si nºs. de non, o, et rimase ser Do: menego Roncso sopradesto.

> Mensis July in Rogatis. X.

auendo il Nobel Suomo ser Dimiel Barbarigo Consule nostro Sora in Alessandria ottenute da l'Alagnifico Bassa del Caipro, che li consuli nostri et morcalomti possino Aontiar li à loro beneplacito, et trafegar le sue rebbe si de lo andar, come del nitorno, cosa in uero di grandissimo sonor, ri putation, et beneficio de la nation nostra, et molto desiderata da tuti li morcadanti, che fono à guel viaggio, Unde per sen affirmore la Aontia

de li, el préfatto consule, e, restato al cayro, esperiando il suo successor, però non douendosi per cosa alcuna moncar di procequir la incomminciata oppera per beneficio, et reputation ala cità, et marcadanti nostri, Sauendo massime scritto il prefatto consule' de qui, ese il preditto Basta prepara ua a spese del sevenissimo signor tur: co Uno fontego per nostri sicurissimo sopra il Willo, et Sofara bona infor mation, et ave à quella licelea por. ta, che I habitation de nostri uni sova utile all'intrade sue, et speramo Sauer la confirmation di tal sua ope: ration con comandamenti firmissimi, ese li successon Bassa da caipo, ne alcun altro potra rimouer li nostri, la tal viaggio, et Sabitatione, onde ricercando la dignita della signona nostra, che andando il consule nvo

à stantiar doue, è, vna tal corte. Giè, gouernata dalli principali suomeni, che sono appresso la persona del sere, misimo signov, se li faci guelli presenti che siono condegni a guelle signoni, et de reputation della signoria nostra, è, però.

(andera parte, che per autorità de que. sto conseglio sia preso, et statuido, il presente consule nostro electo in

sto conseglio sia preso, et statuido, is il presente consule nostro electo in Alessandria, Vadi subito de longo al Cayro à dar luogo al presente suo precessor, il qual consule sempre, che le galie nostre d'Alessandria anderanno à quel Viaggio, sia tenuto, et obligato partirsi dal cayro, et uenir in Alessandria, et star de li sino alla total, espedittione dille galee, et gionto, Es sia de li debba appresentar quel Mag. Basa, et altri signoni, che bisognerà robbe per ualuto, de ducati Mille, il

qual presente sea, et s'intendi per con: to del presente ordinario per landata. del consule, et allio si ritroui immo? diate il donno prompto por li sopraditti presenti, estendo cosa conveniente, 3º Gi marcadomti, ese fomno à ditto Viage gio, Sauendo Coro procurato, che si ot: tegni tal cosa per il Coneficio di le Cor mercantie, come per la part presa, sot to di xxy secrombrio. issa. appore sentendo loso il comodo sentino etia lo incomodo di qualist pocca gravezio per comprer li ditti presenti non potendo supplier quello che si scuode in Alessan= dria rispetto alle spese fatte, et si sa da fave in tal materia: però sia etiam preso, che tutte le robbe d'agni condittion, et sorte, che de catoro giongerano de qui Fratte d'Ales sondia et tutto lo egypto de vaggion de ca: dauno, debbino quelle pagar oltra

quello crepagano sora meza per cento in contadi per le stime di Ales somona, la qual me Za per cen to sea scossas por le trate come si fa l'una delle doi per cento d'Ales: sandria doccendo esser fatti credit: tori quelli cre la pageronno da scuo: der sapoi pagati tuoti li crecitori dell' Altima muda di galie d'Alessandria Capitanio il Nobel Suomo ser the vonymo bernovdo non potendo il fidel riostro Jeppo roncho seriuan del cotti mo d'Alessandria sotto pena di prination dell'officio registrar bol: lete di alcuno, ne quelle lasson espe= dir se incontadi chi uora trasoco le vobbe non pagreranno la ditta me-Ta per cento, ne sotto l'istessa pena lassi sconton crediti in li pagameti, et dinavi di Cottimo, che si Janno de qui, se non dile mude anciane, et

per rata, Justa la forma dille lezze sopra cio prese, et se si contrafacese per alcun cassier alla sopradita, et Saltre lefte non debbi poner tal partide in libro, no for il bolletin dil sal: do della cassas à quel cassier contra facente, ma subito uadi a notificallo alli saun nostri sopra la morcantra, quali immediate, sotto pena di pagar low debono for mandar quel cas= sier intobediente desitor à Palazzo della summa, es Sauera transgresso, et non sia deppenato se non satisfe ra quanto Saucra transgresso alle ditte Celle possendo cabaun 65 2a facende à ditto maggio in termine de Zorní obto prossimi deppositor in con= tadi all'officio delli prefatti procedito: n. quella summa uovanno a conto

de ditta melo per cento, et siono fatti

eveditori de diese per cento de pini

de don di quello depositoranno dascontar in ditta mela per cento si in low, come in altri per la summa che depositorano, et se non si trouas se per tal ma la summa bisogne: nole per li desti presenti, si debba uen: der il restante che non si Sauera trouato allinconto fino alla sum: ma dell'amontar delli detti prisenti, ne s'intendi la deliuvation valida se la non sora approsbata per lisa: my nostri sopra la morcantia à bossoli, et ballote por la maggior porte di low, alli qual cinque sany sea commessa insieme con li proueditori di cottimo la total espeditio del projetto classo consolo, con quel modo, et forma fu preso in questo conseglio sotto di Xi Zener is ag? por la espedition del olim consule Bembo. Dechavando, ese le faux,

113

dal Cayro, siono Vendute, et posto dal Cayro, siono Vendute, et posto depagamento della summa della detti detti presenti, et il danno dello in= camto sel nelsava, la ditta mello per cento debbi cessare, ne più scuoder si come se mai fusse sa mesa, et la presente parte non s'intendi presa se la non sara posta, et presa nel nostro maggior conseglio:~

M.D. Lij: Die xvi. Julij in maiori consilio:

M. D. Lij Die xx.
mensir Julij.

IN collegio Magnificorum quinque' sapientum super mercaturis, et prouisorum omnium cottsimorum posite', et capta fuerunt infrascripta

partes V3

Essendo deliberato in l'euclentissimo Conseglio de Pregadi, et confirmato nel maggior conseglio, che il Nobel buomo ser lovenzo triegolo eletto con: sule in Alessandria, Vadi al Cayro a star un cosi recsiedendo li marcadanti, che fanno à quel maggio. Onde, e com: parco ditto Wobel Suomo denanti il precente collegio esponendo, che cum sit. 75 lui sia sta eletto consule in Alessandria doue andando al predetto suo Rezimeto li concieniua far pocca spesa si de un= uer, come di uestir, si per lui, come per la cua fameglia per esser Alessandua luoco doue sta poche signorie: Onde douendo andar à stor al Cayro,

doue sono molti signori da capo, pero bisegna Vertir piuj Sonorati, et far maggior spese, per esser molto piucavo il unuer li et farsi molto pinj spesa per lui, et eua fameglia, et oltració inj s' banno molte spece, quale non se die far per lug ma per cottimo, como tenir gianizari alla guardia de nostri. Boa: bo, canalcaoure, di chenon si puo faxo di meno per esser il pacse molto grado per andar a regociar da quelle signorie, Vini gran quantita per dispensar a molti signori, che sono inj, et altri turch, legne, et agua per esser grandissima ca: restia, fitto di casa, che in Alessandria si Sa il fontego, ne li consuli per Sabitar Sanno spera alcuna et altre cose? che non l'accadeur in Alesjandria:-Però dimanda, che per sue signorie, come quelle. c5 Sanno authorita dall eccelentissimo conseglio de Svegadi

nella materia delle spece de ditto Cottimo. Sauendo ditto collegio fatta l' espedition d'altri consuli sui precesson, che per giustitia sue signorio Vogliono far che lui non patica di far le spesse che non li conueniua far in Alexandria, doue era destinato consule ma andando al Cayro per deliberation del cenato lisia provisto di quello fa lisogno, perese non e, coja sonesta, credel suo pagnital spese non essendo limitato, nella limitation fatta per l'precesson suoi nelle espedition fatte per li precession suoi .-Onde Sauendo ditto collegio aldido la preditta victiesta, et uedute le littere sevitte in questa materia per il Wobel suomo ser Daniel Barbarigo al presente con= sule. Date al Cayro sotto di xx. feurer prossimo preterito, per le gual anisa de diverse speso, che accascano farri li. Et però mette parte lo Magnifico M. Zua

francesco di Priuli Promeditor sopra il Cottimo d' Alessandria absente il suo collega, come presidente de ditto collegio:~

Che per autisorita di guesto collegio datali dall eccelentissimo conseglio de Pregadi, et Ultimamente sotto di XV. del presente, et XVI. confirmata nell'eccelentissimo gran conseglio siono limitate le estroscritte spese, che il presente consule che ua al cayro possi farle à conto di cottimo. De chiarando che tal limitation solamente serui per il consolato del dessignato co-sule Hiepolo Fantum, e, prima: ~

Per tenir doi Gianiszszari per segurta delle'
persone, et robbe de nostri, li guali san:
no di salario Venetiani doi al mese per
Vno, et per le'spese de bocca, de guelli
li sia pagato tanto guanto si sauera
pagato al suo precessor se l' Sauera fatto

ditte'spese: ~ De'si De non lo let captum fuit: ~

·S

1

.6.

.7.

.8.

Per fitto della casa, doue sà ad Sabitar

2. con la sua fameglia Venetiani qua:

tro al mese, et questo fino cresi fava

il fontego per il serenissimo signor

Fuveto per l'Sabitation di norbri:

De'si & De'non/o/et captum fuit:

Per il Boabo Alaydini Uno al Zorno, et
.3. se li fa le spece de bocca, come Saucua
fatto il precessor suo se l'hauera fatte:~
De si & Denon los et captum fuit ~

Per Vini da dispensar à quelle signone?

4. et altri Furcsi Venetiani numero Sussento all'anno computando li ducati

Trentacinque limitati per ditti Vini quas
do li consuli stauano in Alessandria.

De si vij: De non iij. et captum fuit:

Debbi Fenir caualcature numero quatro
s per legual babbi per le spece delle preditte,
et del stalier per gouernarli Venetiani
numero cento all'anno:~

De si viy: Denon y, et captum juit:~

Per legne sauer debbi Venetiani numero 6. cinquanta all'anno:~ De'si Vij. De non. 3. et captum fuit:~

Per spece de diverse cortesie, et servitori
7. che li accadeva baver de più dell'ordinanio: spece d'Acqua, et molte altre spece
Venetioni numero cento, e, cinquanta
all'anno:~
De'si vy, De'non iy. et captum fuit:~

Et perche potria esser che accascasse 8. qualche altra occorentia di far altre speso, che per esser il star del consule al Cayro cosa noua, non si sa sora

notitia, pero accadendo cosa alcuna altra, che fusse de neccessita aspettante à costimo, et etiam di far Viceconsus le in Alessandria, come de fatton, al riceuer le robbe se bisognera, et altre cose! Ini consule con il suo conseglio di xij possi deliberar per li tro quarti delle ballote quello li pavera, et man = done de qui le espire di tal opporation al presente collegio da esser dedutte à quelle et per guello delliberar guanto che li pavera convegnir di raggion Iusta il tenor delle parte prese in tal materia, debbia ditto nostro consule eseguir li ora dens nostri: Et pracipue la parte presa in l'eccelentissimo conseglio de pregadi sotto di XXIX. settembrio. is 34. et altre parte precedente prese in tal materio, per le gual, è, statuido. che di muda in musa si seri Il Cottimo perso per quello che tocca. Et perche sora

non ua galie ordinaviamente di an= no in anno, pero stretamente sia commesso al prefatto consule, che debbi di anno in anno principiando ilgior: no ese l'intrera nel consulato Veder la spera cs' Sauera fatto per conto di cottimo, et quello es Sauera scosso de li, et se la spesa sera piui del scosso debbituor tutte le trave date de li in quell'anno, et sumar quanto montano, et partir quel piui auan Zassa del scosso alla spesa fatta, et metter tonto per cento de pinj perso alle preditte robbe, et for satisfor à tusti quello csé toccasse, acció cse de anno in anno si caldi il preditto cot timo Justa il Fenor delle preditte lezze, il che debba exeguir senza dilattion et= cettion, aut escuration alcuna sotto Co pene comprece in distr Cezzze? De'si. x. De non /o/et captum funt:~

## M. D. Lij Die 3i. meneis Julij: ~

( n Collegio Magnificorum Dominor Sapientum super mercaturis posita, et capta fuit infrasoripta pars V3. Chéper autisonto data per l'eccien: tissimo conseglio de fregadi sotto di XV. dell'instanto a mui cinque samy sopra la mercantia, la deliuvation fatta per li procueditori del cottimo di Ales sandria des credito disa meza per cento porta nouamente alle vobbe d'Alessanoria à ducati Trenta otto 9 s. escento in pollizze otto de ducati cento l'una, et polizze quattro de ducati cinquanta l'una, cre cumma in tuto ducati Mille de contadi delliuvati alli xxix: del presente alli Ho: bili suomeni Ser Zuane, et Fromaso Marcello, e, a & Daniel, e, Andrea

Dolfin dal Boncho. como piu offerenti, sia approbata, et Laudata: ~ De si n. s. De non /o/et approbata fuit.~

M. D. Liy Die xvij.
mensis Augusti.~

n collegio Alagnificorum Dominors quinque sapientum super mercatu: vis, et provisorum omnium cottsimors posita, et capta fuit infrascripta pars. US.

Essendo comparso denanza il presente collegio My Pre' Mafio di Panzi, che ua Capellan con il dessignato consule al Cayro, l'éponente, che consit, che per l'éccelentissimo Dominio sia sta terminato, che ditto Magnifico Consu: le uadi à star al Cayro, doue stando lui perdera molte villeta, si della cancellaria, come di regalie, et altro,

perche non potra esfer in Alessandrias doue Para la pini parte de Marcadati, et oue stano molti passazien, che li vanano Vile alla qua concellario, et altre regalie, et ese sotto li precessori Consuli inanti la modification de spese preditto collegio, ditto capellano solea Sauer di salario 3.225. Be sono de ducati Estianta, e, piny all'anno de Long per ducato oltra 5. iso. cs saucas per le spese de bocca come appor por il libro de M. Ermoro Borboro olim consule? Bero vichiede, ese me signorie rogliono proueder, comoando lui pouero sacerdote in tombo longo maggio con grande suo dispondio di spesa per mantegnirsi lin, et li suoi attinenti, che non perdi le sur fatiche, ma cho sue signovie Vogliono adsongerli qualite salario stan: te le cose allegato por lui: Onde Saus: do aldido ditto collegio il prefatio, et uisto

la pode

la fede di quello solea Saurr divri Ca: pellomi anti la limitation por la qual Sommo preso co Sabbino solum ducati quaranta a & 6 y a por ducato por salario. Pero mette pparte il Magni: fice My Zuam francesco di Prisili pro: ueditor al cottimo d'Alessandria, co: me presidenti, che al preditto M pro Mafio di panzi croua capellan al cayro con il Magnifico mo Lorenzo Triepolo dessignato consule. Li sia a 20: to per salario ducati vinti all' omno à L Gy a por ducato oltra li ducati quaranta (5. Sa al precente, Itacso Saver debbi di salario ducati sesanta all anno a of by 4 por ducato, qual accresimento de ducati vinti desti durar solamente per que to consulato, ex Ando il consule al Cayro, et non altramente. dato Juvamento. fuere de si n. 6. De non n. 3. et

captum fuit

I neuper Sauendo alcido il precietto sia gnifico m lovenzo Siepolo dessignato consult exponented the cum sit, crequello che lui menana per zago sta Sora amallato: pero lui in nome suo richiede, che non esendoli statui: to per la sconsation fatto per il precente collegio altro che ducati Vinti quatro all'anno a f 644. per ducato senza altre spece di boc. ca, cosa minima. et insufficiente al unuer suo, et massimo sora che sta= ra al cayro, che perde assai corresie per stor absente dalli marcadanti d'Alessaniria, et pro in nome suo supplied sur signone che li moglia accrescer qualcist più salario, acció che possi spruir la nation nostra con bono animo. Onde mete parte

3

122.

Alagnitico Misher Zuambattisto.

Grimani sauio sopra la mercantia,

Le al precetto Zago li sia accresciu
to di salario ducati do dece all'anno

à fon a per ducato oltra guello,

che li sà al presente, et divi disto ac
erecimento per guerto consulato,

et stando il consule al cayro, et non

altramente, et Dato Suramento:

fuere de si n. r. de non 2. et capta

fuit:

Insuper Sauendo al dido ser Domenego
Ronco che ua scontro in Alesandria il qual dimanda di gratia à sue signo:
viel che li uoghno dar per uno seruitor che mona con lui qualche Sabilita: et però mete parte il Magrifico m. Zuam Batticha Grimoni
sauio sopra la mercantia, che sia
dato al preditto ser Domenego Ronco

per il servidor ducati seri all'anno,

à L 6 n a per ducato, et Dato Juva=

mento:~

fuere de si n. 7. De non n. 2. et cap=

tum fuit:~

) tem Sauendo alvido el Magnifico m loven o thispole despignate consule in Alessandria, Il qual 2à esposto, che andando al cayro, doue lo Viner e, molto pur corro che in Ales fandria. Però Sauendo Cargo di far spese di bocca al Medico, et al capellan, per Coqual Go Hatuito ducati quariata a f 6 y 4 por ducato por uno, il che non, e, possibile, che possi favlo son a suo gran danno. Onde Sauendo sua Signone statuitoli Vltimamente per spece di Cocca del turciman durati cinquanta da f 6 y 4 por ducato, coss al mono voglino statuivli por li sopra-

ditti doi, che sonno Capellan, et Medico, Però mete parte lo Magnifico Mispier Zuan francesco di Priuli Proueditor Dignissimo al cottimo d'Alessondria, est sia accresciuto al ditto consula per le spese di bocca de Capellan, et M dico ducati diese per uno; Itacho Sa uor debbi ducati cinquinta da f 6. y 4 por ducato por umo por liditi doi, come, esta preso, per il Surcimon. Et duri ditto accresoimento de spece de bocca per questo consulato sola= monte, et stomdo il consule al Cayro, et non altramente? Dato Jurameto. fuere de si n. 7. de non. 2. et captu

r

Za

M.D. Lv. Die.v.

In collegio Magnificor Dominorum

quinque's apientum super mercaturis et Magni ficorum Dominovum Provis sorum omnium contimorum in que interfuere Intrascriptions. Dominus Joannes Donato Dominus Joannes Baptista Grimano Drus Jacobur Mauroceno. Dominus Petrus nauagerius super mercatures. Dominur Dominicus Minio, Domis nus Jeannes franciscus Venerio. Pros wisover Cottsimi Damasci Dominus Missael Manipetro, et Dominus Morreus Londo Provisores consimi Alexandria. Dominus persus de Musto Dominus sebattionus con taveno Promisorer cottsimi Sondinas, Attroumdosi il Coco d'Ales sondria sente consule, ne vice consule, visbetto. The il concule ordinario nostro Aa al Cayro per parte gresa nel con= ceglio de Pregadi, et eccelentissimo

gron conseglio pero, non, e, a proposis to lassar tal coco di Alessandria Va= cuo di persone is vapresenti la si= gnoria nostra, et il consult ordinario per poter tratar linegoty neces: lary et proficui a quelli dilla nattion nostra, come sempre, e, sto fatto, che in caso de difitientia de consule ordi: navio si ele) li Viceconsule, effero: 'andera parte' de mette li Magnifici Missier Missies Malipiero, c, Missier Morco Sando prouediton sopra il cottimo di Alessondria, cheper auttori: ta di questo collègio sia preso, che subito vidutto il collegio di xy. deli de quelli di la nation nostra per quello se debbi elefter zno ricecon: sule de nobeli nostri, che deli siattro : uano, et non ui escendo nobili. delli Cettadini originary nostri, lo qual viceconsule dessi exeguir limondati, et im:

position, ese di tempo in tempo li seva Impostaj por il Mage consule ordinario, et à quello sia cotto porto, et nelle cause che si tratera trali nostri qui dicar, ben l'appellation, et recognition de suoi atti, siomo dedutt alla censura des predetto consule ordinario, la qual elettion se faci de anno in anno, pofsendo esser reeletti, et acció sabbi qualis pocco emolumento di le sue fatiche, et di poter cortizar con Vini, quelli signon, Sauer debbi di salavio dal cotti: mo preditto ducati doro Venetioni winticinque all'anno, ne altro salario, re? galia, aux altre spess debbi dar à cottimo per conto de tal officio, in reliquis sia con tutte le condition obligation, et carghi à lui soliti al ditto officio de Vice consule:

Dato Iuvamento consily fuevo. De si, n. io. De non n.i. et captum fuit: ~

## M. D. Lvi Dio' XX Monsis Junij in Rogatis:-

Spendo necessario alla espedittion del presente consule in Alessandria, qual die partir de breue, et con primo pas: Safo Frouar ducati Mille, de contadi per comprar li presenti necessary, et soliti farsi alla intrada sua in Alessandria, et al cayro, come, e, so: lito, et come sa fasto Il nobel Suomo ser Lorenzo Psiepolo suo precessor. Onda essendo tutto il scosso, che si fa de qui per l' prouediton del ditto Cottimo per lesse diquesto conseglio obligato, et Sippoteccato alli creditori del prefatto Cottimo. Pero non ui essendo altro como: do di trouar tal dinavo, con menor dan= no di cottimo, et delli Marcadanti, Se Janno al predisto Viaggio, se non come

fu trouato il danavo per L'espedition del prefatto consule Biepolo, e' Pero.

L'andera parte, che per autisonità di questo conseglio, sia preso, et delli. berato cosi consigliando li sauy no: stri sopra la mercantia, chela mela per cento, ise si scuose sora de gun. is, e, ad imprestido, quai, o, obligato al pagamento del Nobel Somo ser Doniel Dorbarigo clim Consule in Airescondria pagato co sava il prefatto Barbarigo, debla proceeder a scuocersi quella con li modi si scuode sova sino che si tra= En li ducati Mille de contadi m circa per comprar li prefatti presenti, quali se facino della quantità dile veste, et altro, che fuvono tolte per la espedition del precessor suo, et non piu, possendo li Prouediton diquel

126.

cottimo Vender ditta meza per cento all incanto in Rialto per trouax? la prefatta summa, douendo la deliunation, cresi fora exer approblata per li saux nostri fopra la mercantia huto il solito, et trati li detti ducati Mille in circa, ut supra, et il donno dell'incanto, non debba ditta mello per cento puni scuoderni, ma debbi cerjar, come, l'conveniente. Et perché fa bisogno, de le provision, et deliberation di dinerse spess si del. la Corte del ditto consult, como d'ogn' altra cosa spettante al suo consulato signo giusta el consueto espeditte, et approbate per il collegio. Sour entrano li cinque sauj nostri sopra la mercatia es proueditori de sutti li cottimi, come fu facto nell espedition delli Hobel Suos men ser liero Bembo, ser Daniel Bar. borigo, et ser Lorenzo Priepolo sui

preces son. Però sia preso, che aldido es so ser Zuanbattista dal prefatto col·
legio, debbino circo si espedittion sua correttione, diminuttione, ouer augu:
mento si di sui curiali, o, spese di bocca, come di ogni altra cosa spet:
tante al dito consulato, et beneficio della Wation nostra, metter che pare
te a loro parera, et quanto con li
doi terili dille ballote de ditto collegio sera preso sia fermo, et Valido come fusic preso sia fermo, et Valido, et cio per non attediarlo altramente,
come in altri consuli, e, solito farei.

M. D. Lvi Die xxvy. Monsis May:~

In collegio Magnificorum Dominorum quinque sapientum super mercaturir in quo interfuit Magnificus Domi-

nus fromciscus Priolus, et Joannes Aloy: sius grimano Dominus Joannes capello equer, et Dominus Hieronymus Venerio: Item Provisores Cottimi Domasci Domi: nus Joannes franciscus Venovio. Item Provisores Cottimi Alexandria. Drus Bartholameus Gradenico. Dominus Marcus Sando, et in loco aliorum defficientium intrauit Dominus Anto: nius... officiales vationum no: uorum, et Dominus flieronymus Ma: vipetro officiales nationum Veterum, posite fuerunt per Magnificos Dios Provisores Cottimi Alexandria infrascriptor parter. V3. Douendo il presenti consula electroin Ales somdia il Hobel Suomo ser Zua: Battista querim andar a for l'Sabi: tation sua al cayro, dour, che li bico: gnera for tutte le spece, che fu preso per questo collegio sotto di XX luglio

iss3. che sono lesotto finte V3. Ser tenir doi Gianiflavi. Venetiani doi al mess' per uno, et le spese di bocco Maydini Sc per tre bocche, che e, Bos Perfitto di casa Venetiani guatro al Per il Beabo Maidini Une al Torno, et le spese di boccha di sopra con li Giamillowi : ~ Per Vini per dispensar Venetiani 200? all' omno computanto durati trenta: cinque es Saucano in Alessandria: Per tonir quattro Caualcavure, et vno Stalier Venetimi cento all' onno: Per legne Venetioni cinquenta all Per spece de diumer contrie et servito ri, oltra Pordinavio Venetimi cento cinquanta allanno: Al capellan se li sa afento perstor al

Cayro duenti vinti all'anno à f 6 n 4.
per ducato:~

Al Zago sa accresciuto: A sonto al consule per far le spess di bocca al capellan et Medico ducati diese per vino all'anno a f 6 y 4 per oucato ese prima si pagana ducati 40 all anno solum: Et che si debbi di anno in anno serar cottimo Justa la delibe. vation copradition, le qual sport fu concesse at sue precessor ser torente Thispolo, et perise ditte spise forno prese se non per il consolato del pres ditto Thispolo tomtum, pero e, neces: love quelle confirmar per il tempo di quereo presente consule eletto copravitto, e pero.

someni Missier Bort Golamio Grade: nigo, e' Missier Marco Sondo Sono= vanos Proueditori sopra il cottimo d' Ales sandria, che le sopra ditte spese siono in Futto, e, por tutto confirma: te per il Pempo del prefatto dessignato consule, con le condittion contenute in quelle, et stando al cayro, et non altrimente, ne debbino procieder ad altro consule se non serono prese per questo collegio con la obligation di serar il cottimo di perso ogni anno. Justa la deliberation del ditto collegio... Dato Invamento consili, fuero.

Desi n.g. de non sos estas fuir...

M.D. Lvi die!iiij. mensis Julij:in Rogatis:.~

Sandria, per la cura, et diligentia sua si può dir salvati guasi Puttili eveditori, ch'eromo in quel cottimo por

l'imprestido fasso al tompo dil retenir di le galio di quel Viaggio. Cap. el Ho: bel Buomo ser Antonio Barbarigo à quali per questo conseglio del is a C. alli ig Maggio hi fo obligato Vna dile due per cento, cs'all'sora si pagana in Alessondria obligata alle spese de con: suli, qual vna per cento si scodesse de qui per il lovo pagamento. Onde poi non supplendo l'una per cento restata in Alessandria alle spesse de li fu forzo por Saucresi deliberato mondon consula ordinario, che sin alli hora era stato Vice consule con pocca spesa aggiongerne altra mella per cento, qual fusicado imprestedo da exfer fatti creditori de qui, quelli, cre de li la paganano per esfor satisfatti del trato della prefatta Una per cento tolta de qui, pagati però prima , s. preditti credittori di essa Una per cento. Onde Sova . Be sonno quasi saldati

li prefati creditori di euro, una per cento resteria obligata al pagamento delli creditori, 6 Sanno pagato la meza per cento an imprestito in Aleslandria, come si contient nella parte presa in questo conseglio sotto di viuj febroro is 48. Pero uclendo i prefasti promedition di quel cettimo desgranar la mercantia di quel Viaggio di meja. per cente, et parimente cottimo di debiti, et non lassar aggionger debito à debito, ne si potenco nucuer l'una per cento obligata ut supra, senon col consenso loro: però per far uno tal buono effetto, sanno i prefatti proueditori exortato li prefati crediton, dis mostronioli per molter raggione questo esser di suo beneficio, che con tentino che de la Una percento, cheli, e, obligata, pagati li antiani ut supra cres ditori, si possa tuor mela per cento,

et ritornarias m Alessandrias, acció si possa ceuar la mella per cento, ese e stata payata ad Imprestedo m Alesfandria, come e sopraditto, et cosi Gan: no contentado il fordo de, i piui grossi creditori prefati, et fero:-'andera parte, Seperauticina dique: sto conseglio sua preso, et deliberato Sauendo cosi contentato, i, preciti cres ditori, come, e, preditto, et cosi conse. gliato, i, sauj nostri sopra la mercantia, che dell'una per cento, consiscue de de qui dille dut, se si pagauano m Alexfondria, qual era obligata alle spesse di consuli deli, ma Tora obliga: ta al restante di creditori del deposito fatto ut supra, La muda di Bar: barigo vitimuto ut supra pagati. So siono quelli, mela per cento di guella, sia n'itornata in Alessandria, et s' altra mela verti à scuodersi de qui,

come si fa sora l'una, per pagar, i, cré! diton, cs Somno pagato la mela por cento in Alexfondna ad Impressido dat. is a 8. in qua, et sia Cenara Ca mela per cento, che si paga sora in Alessandria ad Imprestido, siche non si debbi pagar quella, acció crel cottis mo nostro por l'aduemir non faccio simil debbiti, ma s'Sabbia à pagare solum una, e, meza per cento de li; et mela per cento de gui, ese sorra in tutto due per cento perse, come gia si esleua pagono. Il qual ordine di pagar solum mela por cento de qui de l'una, cresi pagana, pagas pri= ma li creditori preditti ancioni, dil restante del las credito principiano debla al gionger dille presente galice de qui, capitante il Hobel Gumos Benetto Sovanzo, et il leur Ca mojo por cento de li ad Imprestido s'intenda

à principiar al gionger dil precent con culo in Alessandria. Ita che contal modo si desgrava la mercantia di mela per cento, et il cottimo di non sor pinio debito, acciocse poi che siamo caldati li creditori della sopradita mela per cento, chi sora resterà a satisfattione loro, si levi etiam il resto de ditta mela per cento à beneficio della mercantia di quel Viaggio:.~

M. D. Liviy. Diolas.

mensis Augusti in

Rogatis: ~

ino del is 3 8. fu statuito per guesto con: seglio, che gli fovestieri, che s'attroua: umo in guesta citta, ouero guelli, cho userissem ad Sabitarni potesseno naue: gor l'arte, et mestier, che faceumo del suo en casa, ouero nella lovo bo:

tega, la qual deliberation anciora the fusie fatta in quel our fine, Be all sora mosse questo conseglio, niente dimeno al presente si uede partorir effetti contrarij per cio che'd pos= co, a posso setto spetie di escer de quelli es e comprende cia parta molti forestier s' sono introduti à for Caus: rar panni cosi delana, come di seda, et quelli naviegor con nostri Nave, et galie da mercato liberamente risauendo li retrati di essi in maggior summa per mandar, et accompagnar con lipanni, et altre ve bbe bona suis ma de dan avi, facendesi à questo mos do Cittadini di questa citta. senza Sauer altro privilegio, alqual discodine, essendo neccessorio al tutto fore ne provisione per coneficio publico, et delli Daty della signona nostra pero:-~

questo caso Gabbi quadagnato li tre guart di la sua robba, la qual era persa, et re: sti assolto da ogni altra pena, el l'abro quarto con li sopraditti Ducati sia diquel Magistrato, cse fara l'executione? Et la esecutione dilla presente parte sia com: messa alli Proueditori di commun, et tre sauj nostri sopra, i, conti, i guali sassino à proveder contra li contrafacenti secondo la forma delle lesse, risperuata sempro L autthorita delli Augadori nostri de com: mun: Essendo obligato il nodaro di prefa: ti proveditori ogni anno far proclamar la presente parte sopra le scale di Rialto à intelligentia di cadauno, sotto pena di prination dell'officio suo, essendo princi: pal es escendo sustitutto de ducati cinqua: ta da esperli tolti per li Auogadori de com= mun, ouer tre sawy sopra, i, conti senza altro conceglio, et di non poter piui continuar in esso officio, la qual parte procla:

mata, et non proclamata debba saucre

M.D. Lix Die Viij. mensis Julij in Rogatis:.~

Essendo necessario per l'espedittion del presente consule eletto in Alessandria, qual die partir con primi pasalli voz uar ducati Mille de contadi per comprar li presenti necessari, et solitifarri all'entrada sua in Alessandria, come al Cayro, come sai fatto li precessoni suoi: Onde essendo il seosso, cse si fa de gui per li proueditori del ditto cottimo molto temme, adeo, che non si sa per tal via modo di comprar quelli, ac erià essendo per lelle de guesto conseglio tutto il scosso che alli creditori del prefatto Contimo,

ne'ui essendo altro modo di trouar tal.
danaro, con menor danno di Cottimo. Et
delli Marcadanti, che fano al preditto
Viaggio, se'non come fu trouato il Danaro per l'espedittion di suoi precessori;

et però

'andera parte, Seper authorita dique: Ao conseglio sia preso, et deliberato, cosi consigliondo li sami nostri segra la mercantia. Se se dessi poner mello per cento di pun di quello, cs'hora, paga le robbe di quel Viaggio per le tratte come si scuode la mesto per cento ordinaria. La qual mella per centos' intendi esser ad imprestido da esser fatti creditori quelli, cso la pagnerano di quanto gagrerano in cottimo, da esser satiffatti dapoi L'altri depositi, che fini so: va sonno in ditto cottimo, et questo fino, cse si tralera l'sogradetti Ducati Mille de contadi in circa per comprar li prefatti presenti, della gualita, et quantita, cse fuvono tolti per l'espedittion delli precessori sui, et non sini, et acciò s'sale bi il danavo pronto per tal effetto sia data autisorita alli promeditori del prefato costimo di Vender ditta messa per cento al'incanto in Rialto per trouar la presatta summa, douendo le delivation, cse si fava esser approbate por li sany nostri sopra la mercantia susta il solito, et trati li ditti Ducati Mille in circa de contadi con il danno del incanto non deliba da ditta messa per cento piuj scodersi, ma debbi cessar, come, e, conveniento!...

Insuper douendosi per li detti proueditori nostri far molte espedition di molte spese necessarie, per il star del consule al Cayro, et per suoi cuviali, quale di consule in consule somno stariformate, et confirmate per non esse

prese se non per Uno consulato, ac etia, e, necessario far in Alessandria Vicecon: sule, come fu fatto per auanti, ne sa= uendosi trouato alcuno, creusgli fore tal officio per il pocco salario li era statuido per il collegio a guesto degutato, come appar per parter prisa in quello sotto di .v. luglio. isss. Loro per far sul espedittione alla total espedittione del prefatto Consule per non dedur guelle per capita à questo conseglio, cho ca: via di molto trois, et di gran longella di tempo. Loro sia preso, che tale espedittione siano fatte per li detti Prouedi: tori Insieme con li sauj nostri sopro la mercantia, et Proueditori de Fusti li cottimi por la maggior parto de quelli a bossoli, et ballote con Suramento co doi Perli delle ballote, et non altramete, aouendo quello sava preso ut sugra, es= for ferms, Valido, come fusce preso in

questo consegue, si come fu preso si. milmente in quirto conceglio, per 11 precessor suo setto di xx Zugno 1556. prospimo parato: Dechiavando, che je sera sta falla per il consule nostro sora existente in Alessandria la investida nel peueve delli danavi li copra allandera alle suc spece in come fu deliverato sotto di & de Zener prossimo preterito, che fan douesse, et quelle fusse condutto de qui, sia preso, ese quello sia Vendutto por li dithi promeditori, et tutto il trato sia per l'oro dispenssato à quelli cs'ha: ueranno comprato la copra ditta me? Ja per cento, acció presto si possi le uar quella a beneficio della Min cantia: ~

> M. D. Lix. Die xxx Mensis Ismuarij: ~

(N Collegio Magnificorum Dominorum Quinque sapientum super mercature, Of Provisorum omnium Cottsimorum. Douendo il presente consula clettom Acofondria, es e, il nobel quomo ser Junavdo emo andar a for I Sabitation sua al Cayro. done creli bisogna for tutte le spese, che fu preco per questo collegio sotto di XX luglio isso, per il consule friepdo. Onde Essendo stá commerso à questo collegio, che debba approbar quelle spe= se, che li paveranno necessarie come appar per farte presa in l'eccelentissimo conseglio de Pregadi, sotto di Vinj. lu: glie prossimo preferito, et Pero

anderas parte. Ese mette li Magnifici m. Zuam Sovanzo, e'm. Piero Toredan Senovandi Proueditori sopra il Cottimo d'Alessandria, che per auttorita di questo collegio, in execution della authonita datali dalli eccelentissimo conseglio de pregadi ut supra: sij preso, ch' etiam es prefato consult' emo presente li sia concerso da cottimo le sotto seritte speso per Sabitar al cayro, come Somno Sau:

uto li sui precessori V3.

Roy temir doi gimiceri, Venetiani doi al mese per uno, et le spese di bocco Maydi: ni Diese per tre bocche con il Boabo: ~

Per fitto di casa Venetiani guatro al mese? ~

Per il Boabo Maydini Uno al Zorno, et le spese di bocco di sopro co li gianifani. Per tenir guatro caualcadure, et uno falier Venetiani cento all'anno: ~

Per legne Venetiani cinguanta all'anno: ~

Per uni da despensar à quelli signon venetiani dusento all'anno, computanto Ducati trentacingue soleano Sauer, qua do stauano in Alessandria: ~

Per spese de diuerse cortesie, es servitore.

136.

oltra L'ordinavio Venetiani numero cento:

l', cinquanta all'anno:

Al Capellan se li alondo per Ann al caijro
ducati vinti all'anno à f 6 y 4 per du:
cato:

Al Capellan se l'alondo de l'y 4 per du:

Al Zago se l'alons ducati dodes all, anno à l'op à per ducato, oltra quello chel saucua per star ut supra: ~

Al Consule se l'alons per for le spess' di Bocco al capellon, et Medico, ducati diese per Uno all'anno, à l'op à pre ducato, esé prima si pagana ducati ao.

all'anno: ~

Le qual sopravité spece siano in tutto, es per tutto confirmato per il tempo sel trefato dessignato consulo, con le conditió contegnide in l'altre confirmation de sui precessori, et stando il consule al carro, et non altramente, ne debe bino ditte spece procieder ad altro consue le conon serano prese por que se col-

legio, con la espressa decrination,
cre ditto consult' si tenute seron d'
Anno in Anno il coltimo di perso, come tocrera Justa l'obligation dell'altri consuli, et delliberation de ditto
collegio in tal materia:
Ct dato Juvamento Consilij fuerunt
de si n'x. et de non n'/o/ et sic captum fuit:

M.D. Lix. Die 30. Mensis Sanuavij in ultrasoritto collegio:~

Ssendo sta etiom preco in ditto collegio sotto di exercij. Maso isso in l'esperdittion del concult quevini, che li fusci fatto bon per cottimo per confecione, veri, formali, et altrégimil cost, et cortesie per apprecentar alli Bassa del Cayro, et altri signoni delli vene.

tioni n'so all'onno: Et Porò L'An:

derà parte, che per autisonto di que:

to collegio sij prese, che etiom al prof.

sento consule emo li sia concesso per

la sopraditta causa detti vonetioni n'

cinguionta all'anno per beneficio, et

Sonorificentia della Hation nottra:

et dato Juromento consilij fuerunt

De si n's. de non n'/o/ et captum fuit?

Die Vetrasevipta in Lodem Collegio:

Cl fu preso sotto di s. luglio isso?

per questo collegio: che per attrouarsi
li consuli di Alessandria. stantiare
al Cayro, il luoco d'Alessandria res
stana sensa consule, per il che fu pres
co per ditto collegio, che si doueisse eles
ler per il consule di Alessandria con
il cuo conseglio Uno Viceconsule, con

salavis de Venetiam Vinticinque all'an no, doue exfendo Ata fatto elettion de molti Hobeli Hostri, li quali non vero. lono accettor tal carico, vispetto le go se, che convieneno far, che sonno in Vini, et altro, cho importomo pun del salaris. Loro, e, sumomenta cosa neces savia de tenir in ditto loco di Ales Sondria Uno Viceconsule per Gent fice et sonor della Hation nostra: L'ambera parte che mette li sopradetti si gnori Proueditori del cottimo di Alerta dria, so per autisonità di questo legio sia priso, che per il consular stro di Alessandna sia eletto di anni in anno, et di tempo in Tompo " Vice consule delli Nobeli notti. im s'attrouerano, et in caso de outre tientia de Nobeli, una della cattadina norte originary, et in caso de offe tientia de cittadini originary

vor cento, essendo obligati tutti, etsia chi es fer si ungha, gurar le lovo trat: to como nelle parti copra cio preso, e, statuite, ne altramente si possino ac cettor de li, perche, e cora ben conueni. ente de alleuronio quella merconna da myarin, como sora si fa, ogni uno si pagi equalmente, restondoli pocca manie, acciocse ogn uno sia eguade in setti pagamenti, commettendo sut. tamente alli consoli, Vice consoli, et itri ministri de cottimo de G, che fan: no tratte, che sotto pena di perder li Fei Cow, et di pagar ducati dusento, moli siomo del cottimo nostro, non sino costo alcun titolo, che dir, o, maginar si possi, accettor da miuno wood, se quelli, che le conomno non o guevino esser giusto, et ueve con le plennita, et modo contenuto la eggi in ditta matona prese. ......

· Ma Ixxiii xxiiii 76110 in Began i mosti incomodi, ese san pariso i Mercada. es le Mercaneix in Aless per li distrib della que me uno fati ance cagione di melte Sitraindinarie et serauacente, alle que no suplies il poco danaro, che sa unisoil (mais Alessa et douendosi fra poch giorni pa el nob somo & Tiero Michiel designato in quel suoco, d'ue li e necessario far spore et fin le altre cose presentar quel Avi Turcserchi delle presenti ordinary San facto tusti li soi precessori con nes evar un al Cayro, et alen lucchi come po de Aara de li affine de detti Turin escano piu facilmente la nation nostra sendo per adeno danari in comimo per comprar detti presenti nelli quali bi spender duc. 1000, Incirca e neus modo di far provisione di essi, ni con nue ou pronto, et piu facile di que un así asere noste e stato forte L'Andara parce de per accurrica de que tre

andera parte se salue, et niceruate tutte l'alter parte et leste in quetto materia disponente, et alla presente non repugnante sea alonto, et dechia: vito, che alcuno, con non sua cista: din originarrio di questa città carer nato in esfa, ex non sea al meno di etta d'anni xxviy: et chiam quelli: ese non somo privilegio de intres, et extra sicondo le Colla non gossono naucegar. 1. Euroi panni si di lana, come di seda, con nortro Haur. Ha= vily, et galie da mercato, quantumo, fossero per loso fatti, o fatti for per suo conse sotto tutte le pone, che conno decriarita per la Celle in questos materia con espressa derbioration; the futta la volta, ise sarà trouata sia perso, non se li possi for gratia alcuna, ma la mita sia dell'accus sador, et l'altra mita de quelli magis

trate, che foranno l'essentione? suelli veramente, che seromo compre si dalle lelle di poter navegar, et ser mirano del suo nome alcuno, Il qual per Ca presente lezere non potra nauegar carchi alla pena de pagar ducati. 300. de contadi, da esser data la mita all'ac ourador, et l'altra mita a quel magistrato, ese fora l'essecutione, et non essendo beni, che possino pagare li sopraditti Ducati. 300. giamo bandiri di querta città et del Dogaz do por anni quatro, et Sabbino perso ogni printegio, es Sauesseno in questa materia ma accusandose lovo medernj siano asfola da gani pena, et Sabino quadagnato las mita della robba, che sava sta messa in suo nome, et l'altra mita sia di quelli che favano l'executione, et Verravice, ac cusandosi quello che non potra navegar di esser sta servito d'ascumo del suo no: me, che per Celle potesse nauegan, in Latura

di vice consule, et saver dessi di salario das cottimo nostro Venetiami numero cinquanta all'anno sensa altra spessa di cottimo, et questo fino eselicon: que sabiteranno al carros-et vato mamento consilij fuerunt de si n. c. de non /o/ et sie caprum fuit: . . . . . .

M.D. 1 - xij. adi.vi. Luglio in Pregadi: ~

Dedendari per gratia de Iddio di giorna in
garras soprabondar domari in Alessanderias
de les console di guel les
quel l'una, et meza per cento, che si saus:
les soprabondos di cottimo, et quel so pre
mata sucende, che Gora si farmo à
quel viaggia, per il che ne soprabonda
accar denari in mono del presato conso:
les pagate le squee, che si farmo de li.

Under essendo cora Tonesta, heccon come in case di biscano hi morcalanti nostri portano il pero delle spesa es interessi di cottimo, così anco sopra uanzando danaro e cosa honestro liberor la mercantia di quel Viaggio da angario, a commodo, et beneficio delli prevetti mercaianti, el Porce andera parte, esesalur, et viceruan tutte parti prese in questo conseglio à questa non repugnante, sea ort auth Sonto di querto conseduo presun deliberato, cosi Consiglianio la samo Ani sopra la mercantia che na uata mela per cente, di dino e, meja per cento, che sora si paga in Alexa dia, ita che dal gionger di querre dine de li non si Sabbia à pager si non una per cento persa solamente. per a tratte con li modi, et consittioni che Gora si paga la ditta una, e, me





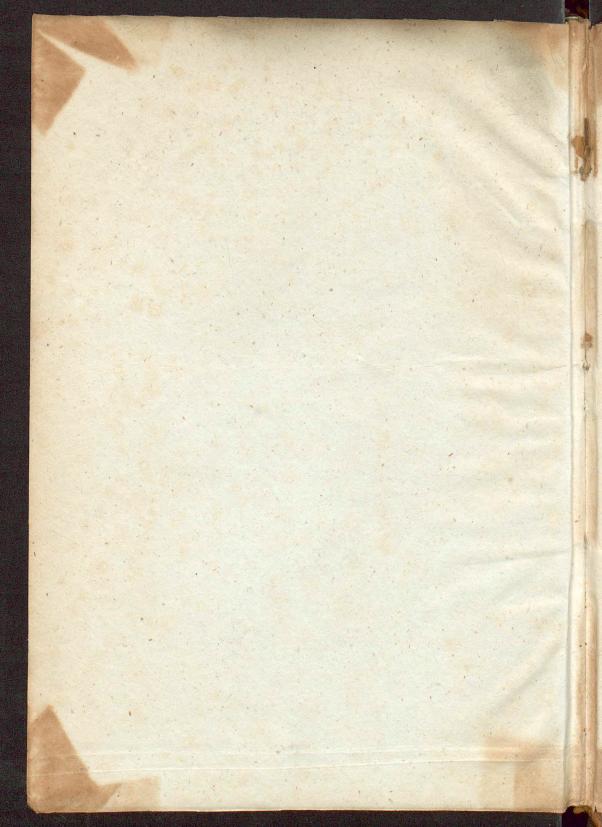



